

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





2944 d. 3



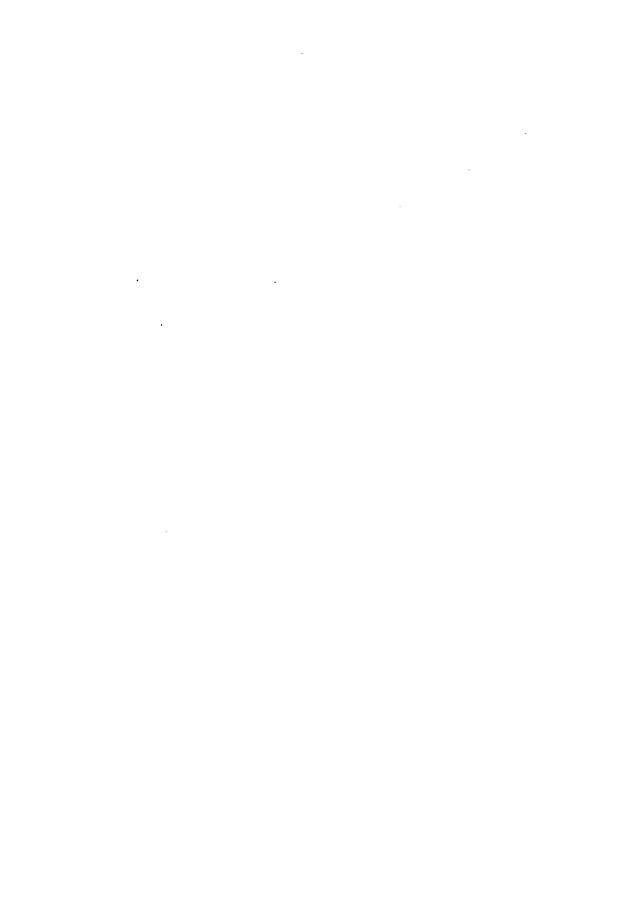

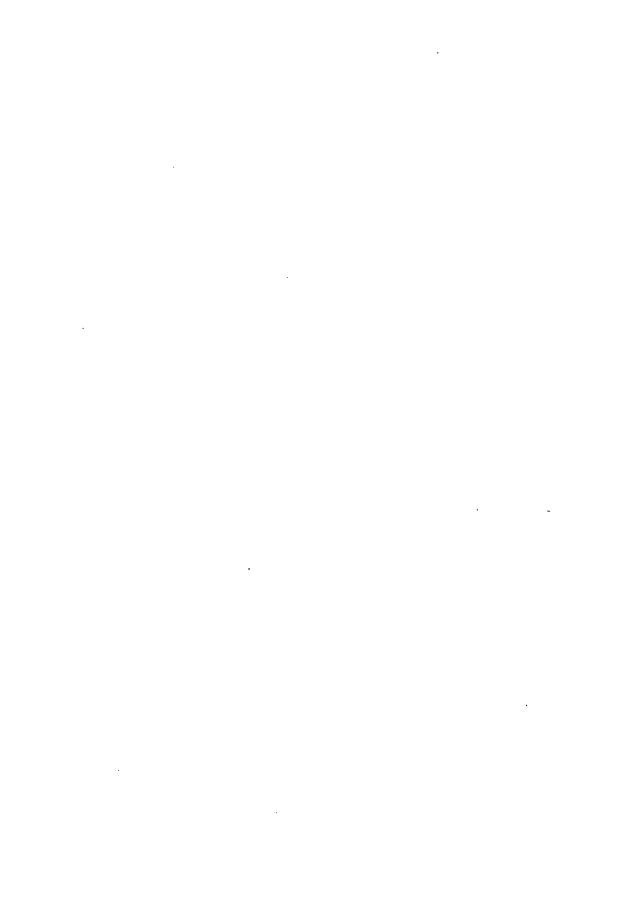

- 91°.





# ANICH MANLII SEVERINI BOETHII

DE

## CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE

LIBRI V.

AD OPTIMORUM LIBRR. MSS. NONDUM COLLATORUM FIDEM RECENSUIT ET PROLEGOMENIS

INSTRUXIT

THEODORUS OBBARIUS

PHIL. DR. ET AA. LL. MAG.

IENAE

PROSTAT APUD CAROL. HOCHHAUSEN.
MDCCGXLIII.

2944

U

÷.

·
·
·

• .

••

\_\_\_\_\_

46 7 -15 LC

### VIRIS ILLUSTRISSIMIS ET DOCTISSIMIS

### LUDOVICO FRID. HESSIO

PHILOSOPH. DOCTORI ET AA. LL. MAGISTRO

A CONSILIIS AULICIS SERENISSIMI PRINCIPIS SCHWARZBURG. RUDOL-STAD. TABELLARII PRAEFECTO SOCIET. GERMANICAE LIPSIENSIS ET LATINAE IENENSIS SODALI

PRAECEPTORI CARISSIMO STUDIORUMQUE FAUTORI AMPLISSIMO

E T

### **AENOTH. SAM. OBBARIO**

PHILOSOPH. DOCTORÍ ET AA. LL. MÁGISTRO ILLUSTRIS GYMNÁSII RUDÓLSTADIENSIS PROFESSORI

PATRI SUO DILECTISSIMO

HAS PRIMITIAS

GRATO QUO DECET ANIMO SUMMAQUE PIETATE

D. D. D.

EDITOR.

A !

·.

•

hone dibellum commendem ah lisque petim, at in tibro ludicando drontem remittant-inrentacque erroritus-indolgenter decty eniam.

### Lectoribus S.

Roethii Consulationem sliquid commodi re-I am aliquot abhine annos hunc Boethii librum olim saepius commentariis instructum nunc fere neglectum edere in animum induxi, quapropter quaecunque mihi comparare poteram litterarum subsidia et codices mss. et veteres editiones in meum usum contuli. Oua quidem in re quam liberaliter humaniterque a Viris Doctissimis, cum bibliothecas ipsas adire non contingeret, adiutus sim, dici vix potest. Neque enim libris, neque consilio mihi defuerunt Viri illi summi pieque colendi Fr. Iacobsius, Gersdorfius, Schoenemannus, Hertelius, Osannus, Hessius, Handius, Fridemannus, Seebodius, quibus, quod sua me benignitate ornare non dedignati sunt, gratias ago maximas. Cum de reliquis, quae in Praefatione tractari solent rebus, de codicibus mss., de veteribus editionibus et quae sunt similia in Prolegomenis (c. III.) acturus sim, facere non possum, quin lectoribus

hunc libellum commendem ab iisque petam, ut in libro iudicando frontem remittant iuventaeque erroribus indulgenter dent veniam. Quod si studis meis, qualiacumque sunt, in Boethii Consolationem aliquid commodi redundavisse sensero fautoresque rerum meatum me invenisse intellexero, nemo me erit felicior.

Dabam Ienae Kalendis Martiis
a. MDCCCXLIII.

### PROLEGOMENA.

### CAPUT L

### DE BOETHII VITA ET SCRIPTIS.

#### Boethii vitam enarrant:

Murmellius in prolegomen, ante ed. Basil. 1570. — Martian. Rota: de vita Boethii in praefat. edd. Basil. 1546. Bernart. 1607. Lips. (Teubn.) 1753. etc. - Petrus Bertius in praefat. ad generosae indolis ... iuvenem D. Rutgerum Boetzelerium ab Aspern ante edd.: Lugd. Bat. 1623. 1671. Lips. 1753 etc. — Vallinus in praefat. ed. 1656. - Le Clerc in bibliotheque choisie Tom. XVI. p. 168 -275. - Gervaise: Histoire de Boece senateur Romain. Paris 1715. II Tom. - Francheville: Vie de Boece in eiusdem vers. gallica. A la Haye. 1744. 8. - Papebrochius: Vita Boetii in Act. SS. ad d. XXIII. Maii. - Richter in vers. germ. - Freytag in vers. germanica. - Helfrecht: A. M. T. S. Boethii vita breviter descripta facem praeserentibus M. Rota, Bertio atque Freytag. ante ed. Cur. Regn. 1797. - Hand in Encyclopaed.' ab Ersch. et Grub. edit. Tom. XI. p. 283. - G. Baur: De A. M. S. Boethio christ. ecclesiae assertore. Darmstad. 1841. Ceterorum librorum in notis fit mentio.

Anicius Manlius <sup>1</sup>) Severinus Boethius <sup>2</sup>) quamvis quo anno natus sit, certo dici nequeat, ii tamen VV.

- 1) In edd. sec. XV. multis additum est Tarquati nomen, quod Boethio non fuisse Bernart, ad I. carm, I, 1. et Baurus p. 4. viderunt, quocirca illud aliquot vett.: Anonym. Mellicensis (de script. eccles. 15.) Baron, annal. eccl. ad a. 522. Gyrald. de Poett. histor. dial. 5. Glarean. in ed. Basil. 1570. Vallin. omiserunt, quibus assentiuntur codd. mei vett. omnes, qui Barthii cod, (cf. Advers. XXIV, 15.) et Zwiccav. altero (in quo a 2 m. adscriptum est) exceptis flud nomen tollunt. Sine dubio in illas edd. irrepsit e Bedae [?] comment. in Boeth. [?] libr. de st. trinit. et ex praesatione commentario Pseudo - Thomae Aquin. in l. de cons. ph. praefixa, quam interpolatam esse e vita a Gothano cod. (A) descripta et ex glossis Mag. Guillehelmi apparet, e quibus bonus ille Thomas hausit. Genus Boethii referendum esse ad Manl. Torquatum praeter hos et quos Baur, laudavit scriptores, etiam glossema cod. Horat. antiquissimi (sec. X. N. 7973.) apud Vanderbourg. ad Od. IV, 7. testatur. - Qui aut Anicii (Tritenh. sc. eccl. p. 238.) aut Manlii nomina non agnoscunt M. Rota, Pagius (crit. hist chron. ad a. 487.) Sirmond. (Ennod. p. 38.) Gibbo (hist. of the decline Tom. IX. p. 234.) Schletermacher. (Geschichte Theoderichs, rhein. Taschenb. 1810. p. 328.), brevitati studere volebant, sicuti isti librarii sec. XV., qui in codd. nomina praeter Bohecii omnia sustulerunt. - Flavii praenomen A. M. Severino Bertius solus tribuit.
- 2) Boethius non Boettus scribendum esse et Ipsius nominis origo a verbo graeco \( \rho \text{prob} \delta \righta \) et illud diptychum Brixianum (de quo vd. Hagenbuch. librum: de dipt. Brix. Turici 1748.) docent, cf. Sirmond. ad Ennod. ep. VI, 6. p. 80., qui alteram quoque scripturam in monumentis inveniri ostendit, Polyc. Leyser. hist. poet. et poem. med. aevi p. 93 etc. et Heyn. Opusc. Academ. VI. p. 146. Scripturam Boetti praeter Procop. de bello Goth. I, 11. III, 20. (Boizuog) statua ap. Vallin. (cf. I. carm. 1.) et codd. vett. defendunt ac recentt., qui sive Boectus sive Bohectus praebest. Io. Saresberiensis libri mti aut litteram \( h\) habent, aut certis in locks eam omittunt, quare Boettus invenitur in Polycrat. VII, 12., in Metal. I, 14., et Boethius in Metal. I, 8. II, 12. 16. 20. III, 2. 6. 9. IV, 4. 21. 27. (ed. Lugd. Bat. 1639.), quam scripturam quoque praeferunt: Chronic. paschale (Dindorf. corp. script. hist. Byzant. Vol. I. p. 605.), Anonymus Valestanus in Gronov. ed. Anon.

DD., qui annum CCCCLXX. sive LXXV. statuunt, a vero prope abesse videntur<sup>3</sup>). Pater eius Flavius Manlius Boethius<sup>4</sup>) consul anni CCCCLXXXVII. fuit eiusque avus Flavius Boethius Praef. Praet., quem Valentianus III. anno CCCCLV.<sup>5</sup>) interfici iussit. Patre mortuo Anicium Manlium adhuc puerum summa summorum virorum cura suscepit<sup>6</sup>). Invenis arti ma-

stoleli con librar dest monto pou

Marcell. p. 561. (Lips. 1773.), plurimi et Cassiodori codd. et earum elegiarum, quae sub Corn. Galli nomine feruntur, cf. eleg. III, 48, "Solus Boeti fers, miseratus opem" quod Gauric., qui in codd. nonnullis Boheti invenit, in Bobeti mutavit. — Ceterum Boethios adiutores scribarum publicorum fuisse ex Cod. lust. l. IV. ("dē tab. scribis") apparet, cf. Barth. Advers. XXIV, 15.; et plures philosophi Boethii nominantur, vd. Diog. Laert. VII, 1, 37. ib. Menag., Phot. Cod. 154. Brucker. hist. phil. Tom. III. p. 524.

- 3) Eo tempore Boeth. natum esse confici potest e I. carm. 1, 9. et ex Ennod. (eucharist. de vita sua p. 434. Sirmond.), qui eum, ut recte Baur. observat, tamquam iuniorem tractat eoque anno, quo Theodericus rex Italiam invaserit, annos XVI se complevisse ait. Hoius de die Boeth. natali sententiae auctor est, quod sciam, Cellierus (histoire général des auteurs sacrés cet. A Paris 1748. Tom. XV. p. 468.), quem secuti sunt Freytag., Hand. et Baur.. Rota, Bertius, Heynius (Censura libri Boeth. in Opp. Acad. Vol. VI. p. 146.) et ceteri, qui eum anno 455. natum existimant, in plures errores inciderunt, nam et philosophi patrem Praef. illum Praet. eodem anno occisum, eumque ter consulatu functum esse opinati sunt: quae suspicio perversa chronologiae repugnat, vd. not. 10. et Hagenbuch. I. l. p. 98. 100. —
- 4) Cassiod. Chron. p. 700. (ed. Genev. 1650.) Ennod. VIII, t. Cur hunc virum Baur. Flavii B. Praef. Praet. nepotem censuerit, et cur Hand. cum Onuphr. Panvin. (vd. Fast. Cons.) eidem Manlii Sever. nomina tribuerit, ego quidem non video; avum philosophi Flavium Boeth. fuisse bene Hagenb. p. 82. 105 sqq. docuit.
- Cf. Cassiod. Chron. ad a. 455. p. 699. Hagenb. p. 32.
   Baur. p. 5.
- 6) Vd. Cons. phil. II, 3. p. 24, 7. Qui viri illi fuerint, quaeritur. Vallin. (p. 3.), Hand. et Baur. Symmachum a. 485. Cs. (vd. Alcimi Aviti Epist. 31. Ennod. ep. VII, 25.) et Festum intellegi volunt, cui opinioni nihil obstat. Laudatur uterque ab Ennod.

thematicae et musicae, in qua Euclide et Pythagora auctoribus usus est, operam dedit: unus autem omnium in tractanda philosophia Graeca excelluit, quam ut Cassiodorus in epistola ad ipsum data vere dicit, fecit romanam<sup>7</sup>). Athenas enim ad Proclum<sup>8</sup>) aliosque illius seculi insignes viros audiendos non est profectus, sed Romae longe remotas Atheniensium scholas introivit, ibique Platonis Aristotelisque libros non modo non diligenter legit, sed etiam in linguam latinam transtulit. Iuvenis cum iam Patricius factus<sup>9</sup>) et anno DX. Cs.

- (ep. XII, 7.): patricit Festus et Symmach, omnium disciplinarum materia et constantes forma de urbe sacratissima non recedunt, in ipsis est nobilis curiae principatus, quos videre erudiri est,
- 7) Cf. Cassiod, Var. I. ep. 45, e qua Boethium etiam artis mechanicae et astronomiae (vd. infra Not. 37.) haud imperitum fuisse apparet. Cass. II, 40. Boeth. musicae artis fautorem indicat.
- 8) Boethium annos XVIII Athenia versatum esse scriptor libelli de disciplina scholar. (vd. p. XVIII.), quem antea Manl. Severino adscripserunt, cap. 2. et 4. halucinatus est, eiusque sententiae ineptae plures habuit adsentientes: Pseudo-Thomam Aquinatem ad II, 2., Rotam, Bertium, Vallin. ceterosque, quorum mentio iam facta est a Bauro p. 6. Quibus adde Helfrecht. (p. 20.), Svartengren. (circa libr. etc. observat. Upsal. 1836.) p. 4., Reinhold. (Hist. phil. T. II. p. 20), Heeren. (Geschichte der class. Litter. im Mittelalter T. I. p. 65.) afferentem Cass. Var. I, 45.: ,Sic enim Atheniensium scholas longe positas introiisti, sic palliatorum choris miscuisti togam, ut etc., quo in loco olim male positus legebatur, et quem interpretor: Scholas Athen. longo intervallo a te distantes Romae adiisti. Quam nos prohamus sententiam Athenis Boeth. non esse versatum, defendunt etiam Clericus (bibl. choisie. Tom. XVI. p. 195.) et Freytag. (in vers. germ. p. 3.), qui philosophum non XXVIII annos natum sed iuvenem Romae, non Athenis Patriciatum accepisse bene vidit, cf. II, 3. p. 24,12.
- 9) Vd. II, S. p. 24, 14. Ennod. ep. XII, 7. (Paraen, didascal.): , Est Boeth. patrictus, in quo vix discendi annos respicies, et intellegis peritiam sufficere iam docendi, de qua emendatorum iudicavit electio, e quibus verbis Baur. Boeth. prue-

creatus esset 10), in Aristotelis Praedicamenta commentarium scripsit. Sed non solum doctrina atque eloquentia, quam praeter ceteros illius temporis scriptores laudavit Ennodius 11), verum etiam iustitia ex-

ceptoris munere esse functum colligi vult [!?]. Leich. de diptychis p. 27. Anonym. Vales, p. 723.

- 10) Cl. Ennod. IX, 14. Cassiod. Chron. p. 701. Quo chronico, quod Boethios tres Coss. nominat, ii VV. DD. (Rota, Bertius, Heynius etc.) decepti, qui An. Manl. Severini annum natalem 455. statuunt, ipsum ter (annis 487., 510. et 522.) consulatum accepisse arbitrantur; vd. Hagenb. p. 27. Inepta est Pseudo-Thomae Aquin. (ad II, S.) sententia Boethium ,ante ann. XX. in adolescentia Cos. electum esse', nec melior Palmerii (chron. ad 510.), qui eum exilio a Theodorico rege mulctatum rediisse et Praef. Praet. factum esse opinatus est. Vincent. Bellovacens. (spec. doctr. XVII, 16.) Boethium anno DII. , una cum Simmacho patricio, cuius gener erat' consulatum gessisse narrat! Eam quam nos amplectimur sententiam, primus protulit Hagenb. (p. 35.), cuius auctoritatem secuti sunt Hand. et Baur., qui in eo tamen falsus esse mihi videtur, quod Boeth. Magistr. Officiorum creatum putat. Huius enim dignitatis praeter librorum aliquot mtorum titulos (T2. V2. et vd. var. lect. p. 1.) et Anonymum Valesianum (p. 561.). qui, quamvis eum summis laudibus efferant Schlosser., Sartorius et cet. (vd. Baur.), maximam tamen partem res ineptas tradit (vd. Not. 20.) et ex scholiis ad Cassiod. chronic, adscriptis (vd. p. 554.) constare videtur: quam sententiam alio loco pluribus exponam nemo facit mentionem. Quomodo eidem Baur. in mentem venerit Boeth, fortasse Praef. Urbis fuisse, ego quidem non intellego, cum hanc philosophi dignitatem neque apud aequales, neque in codd. inscriptionibus commemoratam invenerim, et illud diptych. Brixianum (vd. Hagenb. p. 58.) non ad An. Manl. Severin., sed ad eius patrem referendum sit. Munus quod, quia cum Decorato magistratum gerere nolebat, recusavit (vd. III, 4.), magister, off. intellegunt intpp. multi, quod Decor, adiutor mag. off. erat (vd. p. 143.), Notk. autem consulatum fuisse duxit; quae sententia eam ob caussam non improbanda, quoniam Boeth, Cos. sine collega creatus est. -
- 11) Ennod. IX, 14., Inter Ciceronis et Demosthenis gladios enituit et utriusque propositi acumina, quasi natus in ipsa artium pace collegit. De cons. II, 3.

celluit, quoniam a iure nunquam ad iniuriam detrahi poterat 12). Theoderici Gothorum regis amicitiam iam antequam Cos. fieret, nactus est, eiusque ope multa egregia non modo eo ipso consulatus tempore, sed etiam postea gessit. Illius enim iussu rem numariam constituit 13), et cum fructus male essent percepti, ut tota fere Italia inopia ac fame premeretur, Praefectus Praet. e publicis aerariis annonas exercitui coemi voluit, sed Boethius qui, ne hac coemptione Campania prorsus profligaretur, metuit, regem adiit et ut illa negligeretur petiit 14). Privatos viros ab aulicis delatoribus sine iusta caussa accusatos poena, quae illis saepe iam indicta erat, liberavit, et multos, qui iniuria viros nobiles afficere animum induxerant 15), deiecit, quare apud populum longe maximo honore fuit.

Uxore gaudebat Rusticiana Q. Aur. Memmii Symmachi filia 16), ex qua filii duo Anic. Manl. Severinus

<sup>12)</sup> Cf. I, 4. p. 8, 24. 13) Cassiod. Var. I, 10.

<sup>14)</sup> Cf. Not. ad I, 4. p. 124. Iam ante Theodericum et Iustinianum (vd. Procop. h. arc. 388.) tales coemptiones (συνωνή) exactas esse hi Cod. Theod. loci demonstrant: l. VIII. De annona et trib. ll. XV. et XVIII. De erogat, annon. milit. l. XX. l. XXX.

<sup>15)</sup> I, 4. p. 9.

<sup>16)</sup> Rusticianam Symm. filiam Boethii uxorem suisse et e lib. I. cap. 4, p. 12, 5., socer sanctus', II, 4. p. 26, 9. et e Procoph. Goth. I, 11. Ill, 20. apparet. Elpidem quamdam eum etiam in matrimonium duxisse eiusdemque filios Hypatium et Patricium ao: 500. consulatu sunctos esse Rota, Bertius, Gervais. allique tradunt. Vallin. eius patrem Festum nominat, quem errorem sequitur Wernsdorf. (PP. lat. min. T. VI. p. 226.), qui adeo Boeth. socero suo Festo Maximianum in legatione Constantinopolitana commendavisse addit. Elpidem Siculam suisse illud epigramma in obitum mariti, cuius nomen non constat (vd. Burm. Anth. Lat. Tom. II. epigr. 138. T. I. p. 321. Wernsdorf. l. c. Vol. III. p. 350.), testatur: mirum igitur est, quod multi VV. DD. hoe carmen ad Boeth. referunt, cum ipsi Elpidem ante Baeth.

Boethius et Q. Aurelius Memmius Symmachus ipsi nati sunt, quos pueros iam Coss. factos vidit 17).

Diu autem, ut illa fortuna et domestica et publica frueretur, Boethio non contigit: nam, quoniam iustitia atque eloquentia sua permultos viros bonos a Theoderico capitis damnatos absolverat, odia aulicorum omnium in se convertit, neque defuere, qui eum et

mortuam esse dicant! Inscriptionem quamdam, qua illa B. uxor celebratur, inventam esse Panormi, dum collegii Societ. Iesu fundamenta effoderentur, narrat Mongitor. (bibl. Sic. Tom. I. p. 173. cf. Vulp. in fin. ed. Pat. 1721.), eamdem aliis in regionibus repertam dicunt Tiraboschius (storia della lett. ital. Tom. III. p. 54.) Mazzuchellius (gli scrittori d' Ital. p. 1413.) Gyraldius (de poethistor. dial. p. 299. ed. Lugd. Bat. 1696.) et ceteri, quos vd. ap. Baur. p. 12.; eam vero fictam esse Muratorius (storia d' Ital. p. 420.) et recentiores omnes, qui in ea inquirenda operam posuerunt, Millin. (Reise durch d. Lombardei übers. v. C. L. Ring. I. p. 27.) La Land. (voyage en Italie T. II. p. 21.) Valerius (voyages historiques - en Ital. pend. les années 1826 - 28. Bruxelles 1835. p. 68 sq.) cognoverunt. Composuit Epis duos hymnos, qui adhuc hodie a catholicis canuntur, vd. Bert. praef. p. 17. (ed. Teubn. 1753.) Helfr. p. 22. Thomas. hymnar. (Aurea lux et Felix per omn.). Hypatius, qui Elpidis fillus nominatur, sororis Anastasii (Cos. 492.) filius fuit, Patricius Phryx, vd. Hagenb. I. I. p. 81. Baron, et Reland, ad Fast, consular., et uterque a. 500. Cos. graecus creatus est, cf. Sirmond. ad Ennod. VIII, 1. Hand. p. 284. - Fabula de Elpide Boethii uxore et Hypat. ac Patricio eius filiis inde nata videtur, quod intpp. multi verba II, 3. p. 24, 11., .cum tanto splendore socerorum, quae ad parentes Rusticianae referenda esse in Adnot. ad h. l. docui, male interpretati sunt, et quod ib. 21. , regiae laud. orator de oratione, quam Boeth. eo quo Theodericus Romam occupavit anno (500.) habuisset, explicaverunt, quamvis orationem ao. 522. habitam, quo duo phi-Iosophi filii Boethius et Symmachus Coss. fuere et Theodericus Romam sedem ac domicilium constituit, intellegendam esse loci sententia postulet.

17) Vd. de cons. l. l. et infra p. 134. Coss. ordinarii fuerunt, non honorarii, quia hos primo anni die populus domo non deducebat, vd. Hagenb. p. 84., qui Ov. ex Ponto IV, 4, 18. 40. laudat.

apud regem criminarentur, et clam epistolam ad Iustinum imperatorem de restituenda libertate romana dedisse dicerent. Haec et talia praeter ceteros Basilius, Opilio et Gaudentius 18) detulerunt, homines nequam, quorum primus a senatu motus, ut aes alienum solvere posset, accusatoris partes sustinuit et reliqui ob innumeras fraudes exilio mulctati eo ipso die, quo Ravenna urbe decedere cogebantur, delationem Boethio facessiverunt. Etenim se libertatem Romanorum, quam his Theodericus eripuerat, restitutam ac senatom salvum voluisse ipse affirmavit 19), sed num litteras illas Constantinopolin miserit, quaeritur, nam has ab accusatoribus confectas et regi traditas ipsis verbis dicit 20). Theodericus tamen illam delationem suscepit ac ne quaestionem quidem in accusatum habuit. sed eum aeque ac Symmachum, quem illius facinoris compotem isti calumpniatores indicaverant, Ticini in carcerem coniici iussit, ubi Boethius hos de consolatione Philosophiae libros composuit et). Bonis eorum

<sup>18)</sup> Cf. 1, 4. p. 9, 93. ib. Adnot. 19) Ib. p. 9, 24 sqq.

<sup>20)</sup> lb. p. 10, 13. — Boethium istam ad Iustinum epistolam ipsum dedisse contendunt Anonymus Meliteensis (l. l., B. cos. Graecis clam litteras misit etc.') et illius vitae auctor, quam Mabillon. (Mus. ital. T. I. p. 221. Freytag. vers. germ. p. 15.) in cod. ,Laurentianae apud Florentiam bibliotheeae invenit', et quam e cod. Gothano I. auctam in calce h. c. addidi. — Boeth. artis magicae accusatum esse verum non est, vd. Adnot. ad I, 4. (p. 127.), quem locum iam de la Bouhiere (vd. Cally. ib.) de facinore quodam inferpretatur, quo perpetrato se maiores honores consequi posse B. putavit. — Inepta est Anonymi Valestani (p. 561.) narratio, qui Boeth., quod Albinum contra Cypriani delationem defendisset, in vincula coniectum et in agro Calventiano occisum esse tradit. Quo loco idem scriptor de necessitudine inter Ioannem papam et Boeth. agat, vd. Baur. p. 13. N. 14., me fugit. —

<sup>21)</sup> I, 3. p. 5, 5 sqq. H, 4. p. 27, 20. Mortius est Boeth. a. 525 (524). vd. Procop. III, 20. Marii chron. ad a. 524. (,in territorio Mediolanensi') Tritenh. l. l. Hendretch. Pandect. Branden-

publicatis aliquot annis post uterque in praetorio amicis circumstantibus summo supplicio affectus est. Regem autem illud scelus a se in viros nobilissimos commissum deflevisse, neque multo post dolore ingente affectum diem supremum obiisse 22), et Rusticianam marito occiso, ut vitam sustentaret, mendicare coactam esse tradunt 23).

Quae de vita Boethii enarravimus, et in suis ipsius libris et apud aequales suos, apud Cassiodorum, Ennodium Procopiumque leguntur. Scriptores seriores, qui sec. VIII. et IX. vivebant, multa addiderunt, quae VV. DD., qui de Boethii vita disputaverunt, sincera atque incorrupta fide servare non dubitaverunt: sed sec. IX. et X., quo tempore philosophus vixerit, e vita cod. Goth., quam infra adieci, scriptoribus ignotum fuisse apparet. Religionem christianam eum esse professum, libros de sancta trinitate composuisse aliaque fere incredibilia a recentioribus nobiscum communicantur, quamquam ex ipsius Boethii scriptis eum paganorum cultui addietum fuisse colligi potest. Sed de religione Boethii, illis disputationibus theologicis, et de eius philosophia cap. altero agam, nunc eius libros,

burg. p. 621. 6, AA. SS. Maii Tom. II. p. 594. — Peringskiold ad vit. Theoderic. a Io. Cochleo scriptam (Holmiae 1699. 4.) p. 40. Aub. Miraeus de scr. eccl. III, 22. anno 526., Vinc. Bellov. (sp. h. XXII, 15. d. XVII, 56.) a. 521. Sigebert. Gemblac. (de scr. eccl. c. 27.) 517. eum interemptum esse tradunt. Carmen Symmachi cuiusdam de B. morte vd. in Burm. Anthol. I. p. 137. Barth. Advers. LVI, 10.

- 22) Procop. Goth. I, 11. 'Αποκλαύσας [Θευδέριχος] δὲ καὶ περιαλγήσας τῆ ξυμφορᾶ οὐ πολλῶ ὕστερον ἐτελεύτησεν.
- 23) Procop. III, 20. Καὶ οὐχ ηκιστα 'Ρουστικιανη τη Βοετίου μὲν γαμετη γενομένη παιδὶ δὲ Συμμάχου καὶ την οὐσίαν ἀεὶ τοῖς δεομένοις προτεινομένη, δούλων τε καὶ ἀγροίκων ἀμπεχομένη ἰμάτια πρὸς τῶν πολεμίων ἄρτον ἢ ἄλλο τι τῶν ἀναγκαίων αἰτουμένη βιοῦν.

qui genuini sunt, indicabo, ac de dicendi genere, quo usus est, pauca subiiciam.

Aristotelis et Platonis scripta omnia vertere atque interpretari eorumque sententias in unam concordiam redigere Boethium voluisse ipse testatur 24); sed transtulit tantum Aristotelis analytica priora et posteriora 25), Arist. Topica 26) atque Elencha sophistica; et commentarios perfecit in Porphyrii Isagogen a Victorino translatam I. II, in Porphyr. Isag. a se ipso translatam libr. V 27), in Aristotelis Categorias l. IV 28), in eiusdem librum περὶ έρμηνείας lib. I 29), edif. secundae lib. VIb), in Aristotelis Topica 30), qui quidem commentarius ad nos non pervenit, et in Topica Ciceronis 31). Praeterea scripsit Introductionis in syllogismos categoricos libr. I 32), de syllogismis hypotheticis libr. II 33), de definitione libr. I, de divisione lib. I, de differentiis topicis lib. IV, de Arithmetica libr. II 34), de Musica libr. V 35), in exilio de conso-

- 24) Cf. p. 318. (Glar.): Ego omne Arist. opus in latinam redigam formam. His peractis non contempserim Arist. Platonisque sententias in unam quodammodo revocare concordiam et in plerisque quae sunt in philosophia maxime consentire demonstrem.
  - 25) Librum Analytica vocatum promittit p. 605.
  - 26) Commemorat. p. 765. 857. 887. Cassiod. Dial. p. 567.
  - 27) Cassiod. ib.
- 28) Cos. factus h. comm. composuit, p. 314. Ennod. IX, 14. Cass. ib., uberiorem in Categor. promittit, qui non estat, p. 112.
- 29) P. 372. 440. b) 582. 858. Breviarium l. de interpretat. pollicetur ib., Cass. ib.
- 30) P. 887. 31) Cf. p. 763. 857. 887. Cass. I. I. Ultima part deest, vd. Suringar. de Schol. T. I. p. 176., aliquot eius capita invenit in cod. Paris. Hase, vd. Baiter. praef. in ed. h. comment. (Cic. Opp. ed. Orell. Vol. V. P. I. p. 389.)
  - 32) Vd. p. 608. 83) P. 823. 885. Cass. l. c.
- 94) Cf. p. 1396. 1413. 1428. 1573. Cassiod. Arithm. p. 572. Var. I, 45., qui ibi eum etiam Nicomachi libr. de Ar. transtulisse dicit.
  - 85) P. 1473. Pythagor. de Mus. transt. Cass. I, 45.

latione philosophiae libr. V et Euclidis de Geometria libr. II 36), de Astronomia Ptolemaei libros et de mechanica Archimedis 37) transtulit. Num libros de unitate et uno, de bono et hebdomades composuerit, ab aequalibus non traditur, et fortasse B. non sunt, nam cum Ioanne papa cui inscribuntur, commercium non habuit. Multi autem libelli, qui scriptori adiudicantur, a VV. DD. medii aevi, quos Boethii scripta saepe imitatos esse constat, profecti sunt. Quorum aliquot mentionem facit Tritenhemius 38) et theologici tractatus infra recensebuntur: hic de eo tantum, qui de disciplina scholarium inscribitur, breviter dicam. Vindicaverunt hunc Boethio Baron. 39), Bertius 40), Papebrock. 41) alique, sed non modo dicendi genus, verum ipsae res nonnullis seculis post ab homine minus docto, magis arrogante eum esse conscriptum indicant: sed quis eius auctor et quo tempore confectus sit, lis est adhuc sub iudice. Labbius 42) enim Dionysium de Leevis Rickeliensem, monachum quemdam Carthusianum, qui sec. XV. vixit et libros aliquot de disciplina edidit, hunc tractatum fecisse opinatur, qua in re ei adsentiuntur Clericus 43) et Freytag. iunior 44); ex eo autem testimonio, quod infra proferam, hanc

<sup>36)</sup> Cass. Geom. p. 577. Var. 1, 45. 37) Cass. ib.

<sup>38)</sup> Vd. de script. eccl. p. 238. De fragmentis librorum ,de rhetorices cognatione et de locorum rhet. distinctione, quae in cod. Vatic. A. Maius (Class. auctor. etc. III. p. 315.) invenit, ac quorum mentio fit a Sigebert. Gemblac. (de script. illust. 37.), bene Baur. (p. 11.) iudicat, qui utrumque librum quartum librorum ,de different. top. esse statuit. — De hebdomadibus vd. Catalog. libr. mtorum Angliae T. I. p. 94. 104., ubi fortasse Alani esse dicuntur.

<sup>89)</sup> Annal. eccl. ad ann. 522.

<sup>40)</sup> Praef. p. 17. ed. Teubner 1758. 41) AA. SS. Maii Tom. VI. p. 706. 42) De script. eccles. Vol. I. p. 206. 43) Bibl. chois. T. XVI. p. 195. 44) Vers. german. p. 22.

multum distabat a vetere, nam scriptores fere omnes non modo vocibus male compositis saepius utebantur, verum etiam quae cogitabant, obscure atque confuse exprimere solebant. Boethius solus, quem vere ,ultimum Romanum' appellant 58), veterum dicendi normam imitatus est, quamquam illa sententiarum obscuritas, illaeque voces barbarae huius seculi propriae ab eo non omnino alienae sunt. — Ut tantum de eo quem edidi libro dicam, observandum erit illum esse saturicon 59), librum, qui ex variis partibus, ex poematis et ex oratione pedestri constat, quales scripserunt Petronius Arbiter et Martianus Capella, cuius libri, de nuptiis Philologiae et Mercurii' formam Boeth. imitatum esse VV. DD. sec. X. iam senserunt 60). Fuerunt sane, qui eius poemata eiusque stilum, ut ita loquar, summis laudibus efferrent 61), fuerunt, qui eum Virgilio et Horatio in carminibus, Ciceroni in oratione pedestri parem iudicarent, sed ista poesis cum veterum Romanorum lyrica quodam modo comparari potest, queniam haec non tam ex intimis animi sensibus quam a rebus in facto positis fere profecta videtur 62), contra illa ex quadam sensuum agitatione ita tamen, ut

<sup>58)</sup> Haase Kirchengeschichte pag. 127: "Er war durch Geburt, Verdienst, Glück wie ein grosser Römer-aus der Zeit des Augustus und der Letzte."

<sup>59)</sup> Diomed. III, 483. Sciopp. Praef. ad Element. philos. stoic. mor. p. 4. 60) Vd. infra Vitam e cod. Goth. descriptam.

<sup>61)</sup> De stilo Boethiano vd. Casaubon in Crenii Mus. P. I. p. 207., Morhof. Polyhist. s., Boet. Nolden. Antibarb. p. 1897. Hetneccti Fundam. stili cult. p. 173. Scalig. Hypercrit. VI. p. 761., Seculi barbarie etus oratio soluta deterior, at quae libuit ludere in poesi, divina sane sunt etc. Bene Bernhardy. (Röm. Liter. p. 316.) de toto libro iudicat: "Es ist mittelmässig bet der besten Gesinnung.

<sup>62)</sup> De veter. poesi vd. Friedsmann. Paraenes. I. 170. 214. IV. 300. V. 187.

ad vetus dicendi genus prope accederet; Boeth. igitur poesis inter obiectivam, ut recentiorum philosophorum verbis utar, et subiectivam quasi media est 63). Versus autem ipsi non solum graves sententiis, sed etiam culti atque artis metricae legibus accommodati sunt; et enuntiationes pedestris orationis bene cohaerent, ac paucae tantum in hoc dialogo - plures in reliquis scriptoris libris - hiulcae inveniuntur. Constructionum et verborum aliquot Boeth, propriorum in adnotat. meis ad I, 4. II, 1. etc. mentionem faciam, alia hic enumerabo, Interpp. autem praesertim Cally et Helfr. 64) multas voces barbaras dampnaverunt, quibus iam scriptores aureae et argenteae, ut vocant, aetatis usi sunt: observandum etiam est seriores (inde a sec. IV-VI.) fere omnes saepius et verba poetica et constructiones, quae ante Ciceronem apud comicos inveniuntur, usurpare, quare neque haec adiectiva in bilis et alis desinentia: corporalis 65), dubitabilis 66), inopinabilis 67), inextricabilis 68), indeclinabilis 69), legalis 20), poenalis 71), sensibilis 72), universalis 73), temporalis 74); neque haec verba; adunare 75), convincere (überzeu-

- 63) Veteres Romani in carminibus lyricis sive laudes deorum sive amorem erga patriam et amicos, sive odium erga inimicos aliaque his similia tractabant, nunquam autem placita philosophorum: sed quod Boeth. in custodiis haec poemata composuit, ut dolorem suum ob iniustam accusationem exprimeret, eius poesis cum vetere etiam lyrica comparari potest.
  - 64) Vd. p. 118, Not. ad I, 5, p. 128. etc. III. carm. 12, p. 148.
- 65) III, 7 etc. Senec. Ep. 53, 58. Petron. 61, 7. 66) IV, 2. cf. Ov. Met. I, 223. XIII, 21. 67) IV, 7. Gell. XVII, 12, 9. 68) III, 12. Plin. h. n. XX, 21. [Cic. Acad. IV, 29, 95. nunc inexplicabilis editur]. 69) IV, 6. Gell. VI, 2. Senec. Ep. 67. 78. 70) IV, 5. Quinct. III, 5, 8. 71) IV, 4. Barth. Advers. p. 1975. Plin. h. n. XVIII, 11. 72) V, 5. Sen. ep. 124. 73) V, 4. 74) V, 6 in. Tac. Agr. 46, 2. Quinct. VI, 2. Male autem ib. B. temporales res (zeitliche dinge) dicit. 75) IV, 6. Iustin. XV, 14. XVI, 2. Cellar. cur. poster. p. 160.

gen) 76), emarcescere 77), evacuare 78), fatiscere 79), inhabitare 80), praedestinare 81), sequestrare 82) aliaque, neque substantiva infinitas, intellegentia (höchste einsicht), praenotio \$3), substantia divina 84), valentia \$5), neque adverbia aliquatenus \$6), forinsecus \$7), neque constructiones patriam reverti 82), gesta tibi sese penetrare, ex arbitrio 89), utraeque litterae (Buchstaben), compendium (gewinn), indiscreta confusio 90), barbarae et cum scriptorum illorum sec. tum Boethii propriae vocari possunt. Voces autem quae sequuntur et constructiones apud alios non leguntur nisi apud scriptores sec. IV. V. VI., apud patres ecclesiasticos et apud Boethium, qui aliquot ipse composuisse videtur: adunatio 91), angelica virtus 92), coaeternus 93), conceptionis universale (allgemeiner begriff) 94), compepetenter 95), contempero 96), converso 97), corollarium

76) De constr. vd. p. 127. Nolten. p. 1370. 77) IV, 7. Cels, II, 8. Plin. h. n. XV, 29. 78) V, 6. Plin. h. n, XX, 6. carm. 6, 43. Val. Flacc. III, 395. VII, 598. (= perdere). Plin. h. n. VI, 17. 81) V, 2. Liv, XLV, 40. Cellar. I, l. p. 75. 82) Vd. p. 142. 83) V, 4. 6. Cic. Acad. IV, 118. N. D. I, 26, 73. Inv. II, 53, 160. intelleg, - sunt, de Div. I, 32, 70. N. D. I, 17, 84) III, 12. Similiter res div., quae apud vett. sane de physicis dicuntur, non de rebus ad deum spectantibus. 85) I, 1. Naev. ap. Non. p. 901. Macrob. Saturn. Il, 14. 86) V, 6. Plin. h. n. XXIII, 7. Sen. ep. 116, Pomp. Mel. II, 4, 4, Colum. IV, 3, [Cic. ad Att. XII, 21.? aut quat.] 87) V, 5. Plin. XIII, 22. Colum. VIII, 3. Apul. Met. IV. p. 147. Elm. 88) IV, 1. Ramsh, §. 134. 89) Vd. p. 128. 131. 134. 90) I, 1. p. 2, 19. Tacit. de Orat. II, 2. ib. Hess. — V, 1. p. 98, 83, comp. fortuitum (zufällig. gew.), vd. Cic. pro Rosc. Com. 16, 49. Offic. III, 15, 63.: Freytag. et Helfr. pessime zuf, zusammentreffen. - ind. c. V, 3. vd. Tac. Hist. IV, 52. 91) IV, 6. Cassiod. Var. IV, 33, 36. Cyprian. ep. 57. 60. 6. Vd. proleg. cap. 2. 93) V, 6. Tertull. adv. Herm. 11. Hieron, Ep. 16. 4. 94) V, 4. Alio sensu concept. voce Cicero de Inv. II, 19. utitur. 95) IV, 6. Ulp. Dig. XXIV, 3, 22. 96) III, 12, Vitruv. IX, 4. Apic. IV, 2. 97) Vd. p. 155.

(πόρισμα, conclusio) 98), discretio (discrimen, delectus) 99), exacervare, expetibilis 100), exularis 101), formaliter 102), fortuitu 103), [gravari pessum] 104), inlatio 105) (schluss), imaginabilis, in totum (omnino), in speculi vicem 106), incommutabilitas 107), inconsummatus 108), individuitas 109), inevitabiliter 110), intuitus 111), sufficientia, insufficientia 112), interminabilis 113), inviolabiliter 114), latus disputationis 115), lethargus (betäubung) 116), materialis 117), medietas 118), mundanus (adi.) 119), momentarius, muscula 120), nescitus 121), notitiarum subiecta, obiectae qualitates 122), [palatinae canes 123)], participatio 124), passio corpor. 125), perspicaciter 126), possibilis 127), praecognitio, positionis gratia statuere 128), praedestinatio 129), praescientia, praescita res 130), praesentarie 131), prolixitas 132), purgatorius 133), qualitas

98) III, 10. Ernest, Clav. Cic. s. v. 99) I, 1. Pallad. Iul. 45. Krebs. Antib. s.v. 100) P. 126. 138. 101) I, 5. Ammian. Marc. XIV, 5. XV, 3. 102) V, 4. Icti form, iurare saepe dixerunt vd. Godofred. Gloss. nom. s. v. 103) P. 154. 104) V. carm. 5, 14. Sed hisdem ab hicdem (IV. carm. 6, 25) emenday. 105) IV, 4. Apulei. de dogm. Plat. III.: dico inlationem quod acceptionibus conligitur. 106) V, 5. V. carm. 3, 23. carm. 4, 14. Haec soli B. sunt. 107) IV, 6. August. Conf. VII, 19. XII, 12. 108) III, 10. Ammian. XXI, 18. 109) IV, 6. Tertull. monog. 5. 110) V, 3. August. Enchir. 13. 111) I, 1. Krebs. L. 1. 112) III, 3. Tert. ad ux. I, 4. 113) V, 6. 114) III, 10. Marc. et Faustin. ad imp. Valent. p. 46. Sirm. 115) V, 1. ib. Cally. 116) I, 2. Torrent. ad Hor. ep. I, 8. 10. 117) V, 1. Macrob. ad Somn. I, 12. 118) IV, 6. Eutrop. II, 16, 10. [Cic. univ. 7.] 119) III, 12. Macrob. ad Somn. I, 16. 120) P. 136. 138. 121) V. carm. 3, 17. Sidon. ep. VIII, 6. 122) V, 5. in. 123) I, 4. Barth. Adv. p. 2285. 124) III, 10. Aug. Quaest. 24. 125) V, 5. in. Cellur. Antib. p. 136. 126) III. 9. Ammian. XXIX, 4. 127) V, 3, etc. Krebs. l. l. 128) V, 4. 129) V. S. Fulgent. ad Mom. I. 130) V. S. August. C. D. V. 19. Barth. l. l. p. 1519. 131) V, 6. Adiect, utitur Plaut. Poen. III, 3, 92. Trin. IV, 3, 74., sed praesentiarius (p. 112, 18.) nihili est. 132) IV, 6. Arnob. VII. p. 250. Cellar. I. I. 133) IV, 4. Symm. ep. VI, 65.

¥x.

status <sup>134</sup>), rationabiliter <sup>136</sup>), sin vero <sup>136</sup>), sospitas <sup>137</sup>), speculatio <sup>138</sup>), subintrare <sup>139</sup>), temporaliter, veraciter <sup>140</sup>), universalitas (allgem. begr.) <sup>141</sup>) et alia. Ceterum tales voces Boeth. tum tantum format iisque utitur, cum perlphrasi res obscurae flunt, quamquam in tractanda philosophia semper , incorrupta veritas <sup>6</sup> exprimenda est <sup>142</sup>),

Hulo capiti vitam (sive vitas) Boethii, quam in antiquissimo Gothano cod. (A) inveni, adfigam, quoniam ea mea de Pseudo-Thomae Aquin. in libros de cons. Ph. commentario (vd. cap. III.) sententia nititur. Initium in pluribus codd. legitur, et Laurentianus hano habet inscriptionem: Q. Fabius Cos. fecit hunc prologum vel Boetius ipse, vel quidam Scottigena i. e. discipulus Boetii a).

Tempore deoderici (teotrici cd. L.) regif infignif auctor boetiuf elaruit qui uirtute sua est in urbe suit. Cum uero deodericus rex voluit tirannidem exercere in urbe ac bonos quosque ex (in L.) senatu necem (neci L.) dare boetius uero (em. L.) eius dotos effugere gestiens quippe qui bonis omnibus necem parabat, uidelicet clam litteris ad graecos missis nitebatur urbe (urbem L.) et senatum ex eius impiis manibus eruere et eorum subdere desensioni. Sed postquam a rege reus maiestatis convictus (est cod. L.) iussus est detrudi (retr. L.) in carcerem. In quo positus (repos. L.) hos libros per satiram edidit imitatus uidelicet marcianum selic. capellam qui primus libros de nuptis philologiae et mercurii eadem specie poematis

<sup>184)</sup> IV, 6. 135) II, 5. Cass. II, 8. Mart. Cap. I, 6. 136) P. 137. 137) I, 6. Macrob. Sat. I, 17. Barth. l. l. 138) VI, 1. Aug. Enchir. 24. 139) III, 5. 140) III, 9. Tert. adv. Iud. 2. Aug. C. D. V, 8. [Plaut. ap. Prisc. p. 1010.] 141) III, 12. 142) Ad Porph. p. 46. p. 2.

a) Vd. Mabillan, Mus. ital. I. p. 221. - p. XIV. n. 20.

confcripferat sed iste longe nobiliore materia et facundia praecellit quippe qui nec tullio in prosa (impar sit L.) nec uirgilio in metro inferior sloruit. [Cetera desunt in cod. Laur.] — Iste boetius cs. fuit romanorum deoderico duce, eo tempore inuaserunt gothi romam et abstulerunt libertatem orum (leg. romanorum). Postea dum iste noluit fauere eis missus est exilio. dum erat in ergastulo adhibuit sibi consolationem uidelicet philosophiam ne nimio dolore aut tristicia uel ira quandoque laberetur indesperationem (!) quia peruitiosum erat apud ueteres si quis facile irasceretur. Duo tamen silii eius in consulatu permanserunt sub regia potestate b) boetius uero in pretorio amicis eius circumstantibus gladiis interremptus est.

Boetiuf iste de familia fuit torquati mallii nobilissimi uiri. qui (= Boeth.) et iam (leg. etiam) peritissimus fuit utriufque linguae graecae et latinae. Vnet (leg. unde) fultuf auctoritate graecae scientiae multof libros de graeco in latinum transtulit. Fecit et commentum super yfagogaf. i. (= id eft) introductionef ariftotelif (suprascr. porphyrii). edidit et aliud super porphyrii (suprascr. aristotelif) periermenia (περὶ έρμηνείας) .i. interpretationes (leg. interpretationem) quod divifit in duo uolumina. Quorum alterum analitica. i. refolutoria adpellauit ubi omnef fyllogifmi rethoricae artif refoluuntur. Conposuit musicam quam de pithagora et ptolemeo graecif nec non etiam arithmeticam cuiuf partef sumpsit de nicomacho. Fecit et aliof (adde librof) perpluref. Nouissime autem iam senex edidit hunc libellum in exilio posituf haec (!) de caussa. Teodericuf rex gothorum cum per tirannidem ciuitatem inuafiffet et omnef coff. nobilefque romanorum aliof occidiffet aliof in exilium misiffet hic iam conful factus et filiof iam coff. factof habenf peritiffimuf fapientia cum (adde effet) et confilio R. P. ad libertatem reuocare uole-

b) Duo - pot. affert Vall. ad I, 4. e Victorino quodam (e I.?)

bat. Que de cauffa insimulatus apud deodericum regem in exilio (!) est relegatuf ubi hunc librum edidit. In quo Isine dubio hie plura desiderantur, sequentia enim de tempore quo libr. de sta trin. scripserit agunt] cquaeritur (leg. quaer.) a nonnullif quo tempore fuerit. Dicunt enim quidam quod fuerit tempore martiani imperatorif conligentef hoe ex quatuor fimodif quarum una nicea fuit altera constantinopolitana tertia ariminensis quarta calcedonensis. Dicunt autem quod fecit librum de sta trinitate (add. et) contra mnestorium et euticen ubi mt one fac (mentionem facit) calcedonensif synodi. Potest vero sieri ut adhuo invenif sub marciano fuerit et iam senex sub teoderico rege hunc librum conposuerit. Imitatus est autem marcianum partim in prosa partim in metro eum conponens: adeoque in eoque (del. que) ualuit ut nec tullio in profa nec homero in metro inferior uideatur.

Ifte liber conponitur quinque partibuf .i. genere. [pecie. differentia pr. . . . . ccidende (leg. proprio et accidente cf. Porphyr. Isag. cap. 4.). Anic. M. Multi dicunt ista praenomina esse multi cognomina sed uerior ratio demonfirat quod precipuorum amicorum (leg. atavorum) fibi boetiuf prepofuerit nomina. uelut aureliuf. augustinuf. fuerunt etenim anicii et malliuf et seuerinuf coss. romanorum. Tempore quidem consulatus boetii capta roma a duce deoderico et ipfo boetio nihil ei fauente ablata enim (leg. est) lex romanorum eiusque libertas. Boetius uero retrusus est in exilium, ubi suam et romanorum defendit libertatem. Aliter. Nobilef romani aufpicata nomina et prenomina suif filiis inponebant ut in ipsis nominibus origo corum agnofceretur et qualef futuri effent in ipfif nominibuf praehenderentur (deprehend.?). Boetiuf ergo nominatus est anicius eo quod suerit de genere aniciorum. anicii autem dicti sunt fabii quasi invicti. anicos (ἀνίκητος) namque graece dicitur invictuf. dictuf est etiam malliuf a manlio torquato qui torquatuf dictuf est quod singulari

certamine quemdam callum (Gallum) uicerit et torquem auream ei abstulerit et sibi inposuerit. [Cic. de sin. II, 22, 73.] Seuerinus a seueritate iudiciaria. Boetius a graeco BωIΘΗС (βοηθός) .i. adiutor. eo quod multorum fuerit adiutor. maxime symachi qa (leg. quia) fuit socer eius ordinarius dicebatur d) qui (leg. quia) in dignitate consulari erat ordinatus uel quia alios ordinabat uel super ordines dignitatem hn (leg. hanc) uel etiam quia gradatim ad summum gradum perue... (scr. peruenit).

- c) Glossae Mag, Guillehelmi (vd. cap. III. n. 21.): Anicius dictus est boet, quasi invictus. a (a) enim sine niche (vin) vero victus (!) dicitur, inde anic, quasi invictus dicitur quod nunquam vicio potuit vinci. Manlius dictus est, quod de progenie manlii torquati fuit. iste manl. quondam gallum quemdam singulari devicit certamine et torquem auream, quam circa callem (leg. collum) habuit abstulit. inde torquatus dictus est, deinde omnes de eius progenie dicti sunt manlii. boetius dictus est quasi adiutor, quia in necessitate indigentibus subveniebat. severin. quasi severitatem sequens, quod in iudiciis nec odio nec amore in iniuriam flecti potuit. - Similiter Pseudo Thomas [ed. Hagenav. 1491.] Anic. [dictus est] quasi invictus ab a quod est sine et nichos victoria. Nunquam enim B. vinci poterat ut flecteretur ad iniuriam. Secundo B. dict. fuit Manlius quod de genere Manliorum fuit, qui erant nobiles Romani. Tertio dict. fuit Torquatus a quodam nobili rom. qui cum singulare bellum iniret cum quodam de gallia, ipsum devicit et torquem in collo habentem sibi abstulit. Quarto d. f. B. Severinus a severitate. Severus enim fuit cum Theoderico regi se opposuit, vel d. f. Sever. quasi sequens veritatem etc.
- d) Ps. Thomas: ordinarius dicebatur qui remp. ordinavit, vel qui tantae dignitatis erant, ut quolibet ordine digni essent.

man a first to compare or policy of the property of the compared of the compar

### CAPUT II.

### DE BOETHII RELIGIONE ET PHILOSOPHIA.

G. Baur.: de Boethio christ, fidei assertore vd. cap. I. — Heynii Censura Boethii de cons. philos. Gotting. 1805. 8. in Opuscc. academ. Tom, VI. p. 142. — I. I. Suartengren.: Circa libr. V An. Manl. Torq. Sever. Boethii observ. Upsal. 1836. 4.

In suis ipsius scriptis clare et aperte de religione sua Boethius nusquam dicit, neque apud aequales Cassiodorum, Ennodium et Isidorum Hispalensem 1), qui legem christianam acceperant, eius rei mentio fit, Attamen medio aevo inde a Paulo Diacono<sup>2</sup>) omnes historiographi Boethium christianum habuerunt et eum quidem, qui fidem catholicam sanguine suo testatus esset, neque dubitavit ecclesia romana huno philosophum radiis martyrii coronare eumque stum Severinum facere, cuius dies festus hodie in multis Italiae urbibus quotannis celebratur. Quam Boethium pro fide catholica. quoniam Arianis non favisset3), a Theoderico rege esse occisum sententiam multi hoc quoque tempore VV. DD. tuentur, in quorum numero etiam Baekrius 4) et Heynius reperiuntur, alii tamen eum, quamvis religioni christianae addictus fuerit, pro restituenda libertate romana mortuum esse arbitrantur, quam opinionem imprimis Baurus amplectitur, Sunt quoque, qui libris de cons. philos. innixi Boethium a religione christiana

<sup>1)</sup> Orig. II, 25. III, 2. etc. 2) Vd. l. VII. ad Eutrop. historiam addito: ,Theoder. — Symmachum excos. et patric. et Boeth. seniorem et excos. catholicos viros gladio trucidavit.

S) Phil. Bergomensis (suppl. chron. IX. p. 85.) Beam ob caussam Sanctis adscriptum esse putat, quod Arianorum doctrinam defenderit (!).
 4) Röm. Literat. p. 662.

prorsus alienum ob eamque caussam paganis adnumerandum esse docuerunt: quam quidem sententiam primum ab Arnoldio 5) prolatam gravioribus firmavit argumentis Handius 6) V. D., et eum Schlosserus?), Gieselerus 8), Ringius 9) aliique sequuntur. Et multa sane sunt, quae hanc de Boethii religione sententiam unam veram esse probant. Illorum enim opinio, qui Boeth. christianum habent, una et sola quatuor libris theologicis sde sta trinitate, utrum pater et filius et spiritus stus substantialiter praedicentur, de duabus naturis in Christo contra Eutychen et Nestorium, complex. brev. christ. fidei 7 nititur, quos et principiis et cogitandi scribendique ratione a reliquis philosophi scriptis differre Hand, verissime monuit. Cuius V. D. sententiam nuper impugnavit Baurus, sed num ipsi contigerit, ut Boeth. paganum in Christianorum consortium reduceret. ego quidem dubito. Putat enim, quod in illis theologicis libellis acre contra Arianos studium non appareat et quod B. in carcere Philosophiam consolatricem adhibuerit: eum christianum fuisse talem nimirum, qui a philosophia maximum solatium petierit ac libentius Romanae libertatis quam doctrinae catholicae studium sanguine testari voluerit: et philosophum, sed talem, qui eiusmodi scripta theologica componere non repudiarit 10).

Quod ut defendat, primum illo tempore paganos in Italia fuisse extinctos Gieselero laudato 11) ait, deinde quaestione de principiis omissa dogma de duabus naturis in Christo egregie illustrat, eiusque notitiam ha-

Kirchen u. Ketzerhistor. Schafhaus. 1740. Tom. I. l. VI.
 1, §. 6. c. 3, 7. Huic V. D. pessime adversatur J. G. Richter in vers. german. libr. de cons. ph. (Lips. 1753.) p. XXIX.

<sup>6)</sup> Encycl. vd. lit. ad cap. 1. 7) Universalhist. Uebersicht d. Gesch. d. alt. Welt. Tom. III. part. IV. p. 243. 8) Kirchengesch. T. I. p. 655. 9) in transl. itin. *Millini* p. 30 etc. 10) L. l. p. 19. 11) L. l. p. 565. 66. 307.

buisse B., quod Cassiodori, Ennodii et Symmachi virorum illarum controversiarum theologicarum peritissimorum amicus fuisset, contendit, tum de dicendi generis diversitate pauca disserit, denique opusculorum Boethii theologicorum testimonia affert.

Primum autem paganos sec. V. et VI. iam oppressos fuisse verum non est, nam illos philosophos graecos Proclum, Heliodorum, Ammonium, Damascium, Stobaeum ceterosque ne commemorem, neve Agathiae, Tribonarii, Procopii mentionem faciam, cum in toto terrarum orbe, tum in Italia gentiles etiamtum diis suis sacra impendisse multi Procopii loci et praesertim Theoderici edictum post a. 560., quo Italiam invasit, promulgatum docent 12). Supplicia autem, quae leges et ante Theodericum et eo ipso tempore latae hominibus a religione chritiana abhorrentibus minabantur, perraro da eis paganis sumpta sunt, qui aut divitiis abundabant ac nobili stirpe orti erant, aut doctrina litterisque excellebant 13). Factum autem est saepius, quoniam paganos funditus extirpare voluerunt imperatores, ut viri, qui pravae consuetudini se addixissent, aut quodam scelere se inquinavissent, non ob ipsum scelus, sed ob religionem trucidarentur. Eamdem ob caussam, num B. necatus sit non constat quidem, sed illud suspicati sunt VV. aliquot DD., nec sine idonea caussa 14).

Quod si tractatus illos, quos a Boeth. abiudicamus, theologicos IV accuratius perlustraverimus, in illis catholicorum dogmata et Aristotelicis categoriis et Augustini 15) sententiis defendi ac firmari inveniemus. In

<sup>12)</sup> Hist. arc. 151. de b. Pers. I, S. f. de Aedif. I, S. f. [Evagr. hist. eccl. IV, 19. 22.] Cass. Edict. n. 108. "Si quis pagano ritu sacrificare fuerit deprchensus — sub iusta aestimatione capite puniantur etc. 13) Arnold. l. l. p. 228. 14) Censor l. Bauri in Heidelberg. Iahrb. III. Doppelh. p. 469. 15) Augustinum adhibuit auctor, vd. praef. ad l. de tr.

primo enim, qui de sta trimitate inscribitur, scriptor deum comparat cum praedicamentis, et omnia, quae in eo corpore carente coniuncta insint, in ceteris rebus corporeis esse disiuncta demonstrat et in deum 16), quo modo in relatione appareat, inquirit. Exemplo eodem, quo Aristoteles utitur, allato concludit: esse quod sui est (das sein an sich) non ad alterum refertur; pater enim et filius in relatione diversi sunt, non in re, nam ,in rebus incorporalibus distantiae efficiuntur differentiis, non locis 17). Pater creavit quidem filium, uterque spiritum sanctum, sed incorporales sunt, quare locis non distant et hac differentia sublata pluralitas' tollitur: deus vero deum tantum gignere potuit, quare deus pater, d. filius, d. spiritus stus est, et cum ,in rebus numerabilibus repetitio unitatum non faciat pluralitatem, trinitas et unitas in deo est 18). - Alterius (quomodo pater — substantialiter praedicantur) disputationis hoc argumentum est: Deus est substantia, pater autem filius ac spiritus stus ad aliquid referantur necesse est, quod ,cuius pater' quaeritur 19): in deo autem, qui est veritas, hi tres coniuncti sunt, qua ex caussa substantialiter praedicantur et unam veritatem, unum deum efficient. - Tertio ,de duabus naturis in Chr. libello notionibus naturae et personae constitutis, Christum ex utrisque et in utrisque naturis consistere contra Nestorium et Eutychen ostendit. - Quartus denique liber, qui brevem fidei christianae complexionem continet, non magni est momenti, sed primo et tertio multum tribuunt theologi.

Quarum dissertationum et reliquorum Boeth. librorum comparatio, illas huic scriptori non esse adiudicandas docet, nam id tantum cum his commune illis, ut in

<sup>16)</sup> Cap. 4. Arist. Categ. c. 4. 17) Cap. 5. August. trin. V, 8. quaest. div. 20. 18) Cap. 3. 6. 19) Aug. de trin. IX, 5.

•

eis deum veritatem ac substantiam non accidens esse demonstretur, quamquam alio modo Boeth. in logicis scriptis, alio auctor theologicorum tractatuum hanc de deo opinionem significat 20). Deinde Boeth., sicut Aristoteles primas ac secundas substantias, quibus genus indicantur et species, nominat 21): in theologicis autem libellis semper de una sola subst. agitur, et in tertio illam Boethii et Aristotelis terminologiam, ut ita dicam, scriptor descrit patres ecclesiasticos secutus. Vertit enim Boethius verbum ovoia per substantiam camque, quae est Aristotelis, definitionem amplectitur: illius vero libri auctor odolav essentiam, odoladiv subsistentiam, ύπόστασιν substantiam et πρόσωπον personam secundum vocum originem interpretatur, quae tria verba graeca apud Aristotelem hoc quidem sensu non leguntur, sed apud patres ecclesiasticos, qui iisdem substantiae, essentiae ac naturae nominibus Bauro observante pro synonymis utuntur \*\*). Quorsum mentionem faciat substantiae etc. non liquet, nam suam de duabus in Christo naturis non harum categoriarum ope, sed fide catholica tuetur. An auctor suam litterarum graecarum scientiam ostendere voluit? Ceterum totam hane dogmatis illustrandae rationem illius temporis imaginem referre Baur. egegregie animadvertit, at num hic liber confuse conscriptus Boethii esse possit, viri illius, qui omnium disciplinarum fuit peritus, qui quae cogitabat, si non eleganter at certe arti logicae accomodavit, valde dubito. Haec enim confusio frustra excusatur neque quidquam probat illa a Bauro citata epistola ab episcopis orientalibus ad Symmachum papam scripta 23): licet enim singula illius facta cum istius Pseudo - Boethii

<sup>20)</sup> Utrum pater etc. Vall. p. 282. cf. cam p. 305. ed. Glar. 21) Vd. Boeth. ad Arist. categ. c. 4. 22) August. de Trin. VII, 5. 1X, 5. Baur. p. 43. n. 69. 23) Mans. III. 221 -- 226. Walch. VII. p. 1042 sq. confer. 224. et de duab. nat. c. 5 etc.

verbis quodammodo consentiant, namne Boeth, philosophus illam de duab. naturis disputationem confecisse arguent? Sec. VI. sive VII. illos tractatus esse compositos negare nolo, sed quod neque a Boethii aequalibus illorum mentio fit, et quod ipsius de deo ac rebus divinis sensa cum eis, quae horum auctor tractavit, ut infra demonstrabo, non conspirant, alius illi esse scriptoris, qui fortasse et patres ecclesiasticos et Boeth. operum Aristotelicorum interpretationes legerat, mihi quidem videntur. — Et quid Boethii cum Ennodio Episcopo Ticinensi et Cassiodoro necessitudo probat 24)? Quid illa Gregorii Turinensis fabula, qua Symmuchus, Boethii socer, cum Ioanne papa Theodericum, qui pro catholica fide multos viros nobiles occiderit, tyrannum ex elysio in sceleratorum regionem egisse narratur 25)? Com autem Symmachi avus gentilis fuerit, ac si eae. quas Vincentius Bellovacensis 26) sub iunioris Symmachi nomine memoriae prodidit, genuinae sunt epistolae, quin hic quoque paganorum cultui addictus fuerit, non ambigo. Quid de scribendi genere dicam, quod a Boethiano multum differt 27)? Neque quisquam exinde, quod

- 24) Baur. p. 39., ubi Boeth. ex officio conventui, qui in praef. ad l. de duab. nat. commemoratur, interfuisse dicit. Male aliquot ea verba de chalcedonensi synodo accipiunt, sed sermo est de concilio quodam Romae habito, in quo de istis dogmatis agebatur, vd. Vall. ib.
- 25) Baur. p. 37. Incredibilia sane Boeth. perfecisse, non modo eum Ioannis, sed etiam sti Benedicti amicitiam habuisse et cum Tertullio Placidi monachi patre senatore in monte Casino in eius mensa comedisse tradunt!! Vd. Tritenhem. p. 201. Brucker. hist. phil. T. III. p. 566. Vall. p. 281. ed. 2.
- 26) Spec. hist. XXII, 14. Eas sententias, si accuratius perlustavero, fortasse alias evulgabo.
- 27) Multae voces et constructiones, quae ut apud Boeth. inveniantur, vereor, in his IV libris legantur: de trin. 6. numerositas; de duab. nat. 8. pensius, signatius, 4. errore traduci, 5. in er

auctor illarum disputationum et Boeth., si de bominibus loquuntur, Catonis, Ciceronis, Platonis nomina afferunt, si de rebus densis, lapide, si de motu sermo est, igne et terra exemplis utuntur, Boethio philosopho illa opuscula theologica tribuenda esse, cum eiusdem temporis scriptores omnes et illa nomina et has res exempla proponant 28), argumentabitur. Quid probat ista inter beatitudinem et bonum, inter substantiam et subsistentiam, inter unitatem et unum similitudo, cum utraque notio sicut genus ad speciem referatur 29)? Praeterea cum hi tractatus tres certo homini dedicati sint, et Boethius suos quoque libros amicis inscripserit, num idem ob eamdem caussam theologicorum auctor habeatur oportet 30)? Nemo erit, qui haec ratiocinetur. At — nonne inveniuntur in libris Boeth., qui genuini sunt, verba aliquot, quae christianum redolere videntur 31)? Nemo

- 28) Baur. p. 50. affert: de trin. 1. et p. 6. (ed. Glar.), de doah. nat. 2. et p. 232. cons. ph. III, 3. etc. Sed de istis nominibus cf. Isid. Orig. I, 33. Cassiod. Dial. p. 560. 541. et de cet. verbis eumd. p. 556 sqq. Nonne in nostris quoque, qui de arte logica agunt, libris hic syllogismus legitur: Omnes homines sunt mortales, Cato est homo, ergo mortalis?
  - 29) Cons. phil. III, 10. de duab. nat. cap. 3.
- 30) Baur. laud. p. 52. initium et finem l. de sta trin., de duab. nat. praesat., p. 638. 774. 841. etc. Eiusdem V. D. coniectura: illos tres libros Ioanni esse inscriptos [de trin. vulgo Symmacho B. socero inscrib., cf. Pseudo-Bedae comm. ad B. de trin. T. VIII. p. 927. (Colon. 1680.)], vera est, quod multis ea codd. (uno Gothano) confirmatur.
- 31) Commemorat cons. IV, 6. p. 88, 35. daemqnes, quibus opponit angelicam virtutem, [quas voces de paganorum diis et de christianorum angelis VV. DD. aliquot (Baur. p. 41.) interpretantur] et sine dubio eos daemones intellegit, qui Platone auctore [Symp. p. 202. E. ib. Ast. et Stallb.] inter deum et homines commercium habent, eos doctrina atque eruditione superant, iisque Geniorum instar, ut ita dicam, apparent: et angelica virtus est intellegentia

rorem currere. Ceterum enuntiationes fere omnes lacerae sunt et tumidae.

hoc mirabitur, cui paganos tunc e consuetudine cum Christianis fere quotidiana eas voces sibi vindicavisse notum est: quare in Symmachi epistolis et apud Ammianum Marcellinum, quem paganis adnumerandum esse inter omnes constat, haud paucae reperiuntur 32).

Boethium a Christi doctrina alienum fuisse multis ex rebus efficitur, primum, quod ne semel quidem Christi vel rei Christianae mentionem iniicit, deinde quod sententiae, quas de deo in his de consolat. Philosophiae libris exposuit, philosophae sunt et eius pantheismum, non religionem christianam indicant: tum quod apud cius aequales eorum, quos spurios censuimus, librorum non usquam fit mentio. Nemo erit opinor, qui inde ab Augustino veram Christianorum philosophiam religionem 33) esse et ethnicorum doctrinam contempnendam negaverit: omnes enim philosophi tunc temporis fidem (glaube) et scientiam (wissen) non diversas esse animi facultates opinabantur, sed ex fide scientiam ratiocinationibus quibusdam deducebant; nunc vero scientiam philosophiae, contra fidem religioni vindicari neminem fugiet. Mirum igitur fuisset, si homo quidam christianus sec. V. sive VI., cum in vinculis teneretur, philosophiam consolatricem petiisset, non religionem: magis autem mirandum, si is eo quo Boeth. fecit modo paullo ante obitum de deo et de rebus ad

quaedam altior, quae mundum regit. De vocis sancti significatione vd. p. 127., de purgatoria elementia, e qua ignem catholicorum purgatorium (!!) fecit Vall. ad IV, 4., cf. Plat. Legg. p. 904 sqq.

<sup>32)</sup> Cf. Symm. ep. X, 71. Amm. Marc. XIV, 9. 10. 11. XIX, 10. etc. Ditki de Amm. Marc. (Progym. Rössel. progr. 1841.) p. 2 sqq., qui laud. Tross. praefat. ad interpr. germanic. — Wernsdorf. Poet. lat. min. T. VI. p. 435. Paganus etiam Mart. Capella fuisse videtur.

<sup>33)</sup> De civit. dei XI, 5. de vera relig. 4. Vd. etiam Marbach. histor. philosoph. Tom. II. p. 180.

-

\*

deum spectantibus locutus esset. Quod quidem intpp. aliquot senserunt, sed quoniam Boethium ecclesiae catholicae martyrio eripere dubitabant, libros de consol. Philosophiae aut eidem suppositos 34) aut non ad umbilicum perductos 35) aut Philosophiam dei filium allegorice interpretandam 36) iudicaverunt. Religio sane immortalem esse animum et corona martyris eum, qui immerito iniuriam esset passus, coronari docuisset, de reconciliatione hominum cum deo, de sanctificatione hominis reconciliati verba fecisset, sed Boethii philosophia — quid sit summum bonum, ostendit, et ante illam de summo bono quaestionem instituendam Platonis iussu, non Christi, deum implorat, deum, qui ad ideam boni et pulcri mundum creavit, deum, qui est pulcerrimus ipse — et summum illud bonum nobiscum nascitur, est idem quod deus, et quoniam summi boni participes sumus, nos omnes dii esse habemur. Num haec et talia homo vere christianus haud multum ante mortem eloqui potuit ac profiteri? Hoc credat Iudaeus Apella: quapropter de Boethii paganismo non dubitamus, neque prius dubitare desinemus, quam aliquis nos meliora docuerit.

Testimonia illorum librorum theologicorum apud aequales Boethii non reperiri supra iam indicavimus: primus qui eorum facit mentionem, quod sciam, Alcui-

<sup>34)</sup> Glarean. in pracf. ad ed. Basil. 1570. librum, qui a christiano legatur dignum quidem, sed qui ab eo scriptum credatur, indignum censet.

<sup>35)</sup> Bert. praef. p. 20. ed. Lips. 1753. Richter. l. l. p. XXXI.

<sup>86)</sup> Gervais., vd. Schröckh. hist. eccles. Tom. XVI. p. 118. Weingärtner (in version. germ. Linz 1827.) cum ethnicorum philosophorum doctrinas in his libr. inveniri viderit, locos e bibliis sacris excerptos addidit, quare bene Krug. (lexic. philos. s. B.): man findet daselbst gleich Gift und Gegengift zusammen. De summo bono vd. III, 9. et p. XLII.

nus fuit <sup>37</sup>), deinde afferuntur ab Hincmaro Rhemensi <sup>38</sup>) archiepiscopo, a Brunone <sup>39</sup>) Corbeiensi monatoho, ab Aimone <sup>40</sup>) monacho, a Notkero <sup>41</sup>) Sangallensi, a Siegeberto Gemblacensi, ab Honorio Augustodunensi aliisque <sup>42</sup>). Cum vero Boethio hi tractatus adiudicentur, Hand. V. C. duos fuisse Boethios, quorum philosophus pro libertate romana, theologus autem profide catholica esset interfectus, statuit; contra mihi aliud in mentem venit, quo hunc nodum solvere me posse arbitror. Quid, si tractatus Severinum quemdam <sup>43</sup>)

- 37) De proc. spir. sti p. 752. ed. Froben. †. 804. Commentarium in l. de sta trin. Bedae Ven. falso adscriptum esse non en quod moneam; Guilberti Parretae comm. extat in ed. Henricop. Basil. 1570.
- 38) Opp. I. p. 460. 474. 519. 521. II. p. 60. ed. Sirmond. Hincm. † 882. m. Decemb. Espernayi.
- 59) Vixit sec. X. Miratur homo pius în commentar. ad cons. III. carm. 9. [vd. Ang. Mati, qui hunc com. primus edidit, Auct. class. etc. Tom. III. p. 332. etc.], quomodo factum sit, ut homo stus, qui de sta trin. et contr. Eutych et Nest. scripsisset, talia, fidei catholicae contraria litteris mandaverit. Bene igitur Boeth. in II. de cons. ph. Platonem sequi animadvertit, quod alii quoque intpp. animadvertissent, vellem.
  - 40) † 1008., vd. de gest, Francor. II, 1. Baur. p. 58.
- 41) Vixit sec. XI., vd. Iac. Grimm. in Göttinger gelehrt. Anzeig. 1835. p. 907—15. Eo quo Hand. vitam Boethii in Encycl. l. l. enarravit tempore (1838.), qui VV. DD. testimonia ante sec. XII. extare negavit, Brunon. et Notk. libri nondum reperti erant, cf. cap. III. not. 3. 10.
- 42) Sieg. de vir. ill. c. 37. Henor. de scr. ecl. III, 2. Num illi V libri, quos Hartmuth. (770.) biblioth. Sangallens. monasterii dedit (vd. Baur. p. 58.), tres theol. (de trin., quomodo pater etc. et de duab. nat.), de "uno" et de "bono" fuerint, dubito: fuerunt fortasse Com. in περὶ ἐρμ., geometr., de differ. topicis, de divis., introductio in syllogism., qui hodie adhuc in unum codicem collati in hibl. eadem asservantur, vd. Haenel. catal. p. 712.
- 43) Severini sti multi erant, vd. Martyrolog. et Lex. Zedlerian. s. n. Severin.) Quidam, qui cum Lodomeo (Chlodovico) Franco-

composuisse, eumque postea ob sanguinem pro fide catholica profusum in storum numerum a papa receptum credamas? Cuius rei locupletem habemus testem sancti illius diem festum, qui înde a sec. VIII. quotannis X. ante Kal. Novembres Brixii, Ticini et in aliis Italiae regionibus celebratur 44); monachi autem et historiographi mira nominum confusione istum Severinum pro Boethio duxerunt, quare factum mihi videtur, ut philosopho pagano illi theologici libelli adscriberentur. Sanctum autem Boethium ecclesia catholica neque agnoscit neque novit — sed stus Severinus ab iis, qui eam confitentur, pie colitur, Ceterum ne omnes quidem theologicas dissertationes, quas Boethio tribuerunt seduli scriptores, ad nos pervenisse oredo: Vallinus enim a. 1656, tribus iam ante eum saepius editis Confessionem fidei addidit, quae quidem Tritenhemio 45) haud innotuit: et ego ipse, cum Vincentii Bellovacensis 46) speculum doctrinale perlustrarem, hoc tractatus cuiusdam, qui ,de articulis fidei inscribitur, fragmentum reperi, quod eodem genere, quo ceteri libri theologici, elaboratum est;

rum rege commercium habuit, laudatur a Vinc. Bell. sp. h. XXII. 23., quem alias non laudatum inveni. Eius dies festus III. Id. Febr. colitur.

- 44) Hunc diem festum Luttprandus Longobardorum rex, qui sec. VIII. non VI. vixit, [Pufendorf, geistliche Monarchie des Stubis zu Rom. §. 10. p. 120.] instituisse dicitur, vd. Mabillon. Mus. Ital. Tom. I. p. 220 sqq. Baur. p. 56.: Ottonem III. a. 996. in Boeth. memoriam hunc festum primum egisse, fabula videtur, nam in carm., quod Gerbertus Ravennas episcopus in monumentum ab Ottone aedificatum insculpi iussit, neque mortis Boeth. pro christiana religione neque illius diei festi mentio fit, vd. Helfr. p. 37. —
- 45) De script eccles. p. 238. Eamdem confession. fidei in multis codd. etiam in Gothanis duobus, e quibus a me illi libri mox edentur, me invenisse memini.
  - 46) Spec. doctrin. U, 13.

, Scientia est vis comprehensiva caussarum per quas et propter quas aliquid habet esse, quod si bonis usibus naturaliter accomodata est sapientia dici solet.

Hac de religione Boethii quaestione finita altera, quae de eius philosophia agit, instituenda est. Cum per secula multa eum christianum habuissent VV. DD. nemo mirabitur, quod etiam in libris de consolatione Philosophiae doctrinam christianam quaesiverunt 47) mirabimur autem, quod omnes, qui et litterarum et philosophiae historiam enarrant, Handii dissertationem non inspexerunt et Boethium sive Proclum audivisse, sive eum theologiam christianam oum philosophia pagana his libris coniunxisse et similia, quae non immerito insana vocamus, tradunt 48). Fuerunt autem iam ante Handium, qui in his libris scriptorem Platonis, in ceteris autem [de quibus alio tempore disputabo] Aristotelis doctrinam maxima quidem ex parte sequi contenderent; Brunonem cum supra nominaverim 49), Ioannem Saresberiensem 50) et Hugonem Grotium 51) hie indicabo, quo-

- 47) Vd. Ttedemann. Geist der speculativen Philosoph. Tom. III. p. 551 aqq., qui V. D. verbis libri de sta trin. auctoris confisus Boethium Platonis Aristotelis et Augustini dogmata coniunxisse opinatus est.
- 48) Vd. cap. I. not. 8. Bachr. 1. I. Bernhardy. röm. Literaturgesch. p. 315. Hoffmann. Handbuch zur Bücherkunde p. 109. Marbach. 1. 1. II. p. 203. Ciceronem Boethium imitatum esse sompniat Rote 1. 1. p. 5.
- 49) Not. 39. ,Certum est, Bosthium in his libris nihil de doctrina ecclesiastica disputasse, sed tantum philosophorum et maxime Platonicorum dogmata legentibus aperire voluisse.
- 50) Polyctat. VII, 15.: ,Et licet liber [de cons. phil.] Verbum non exprimat incarnatum, tamen apud eos, qui ratione utuntur, non mediocris auctoritatis est etc.
- 51) Praef. ad histor. Gothor. Vandal. et Longobard. p. 32. Richter. (vers. germ. p. XXVII.) et Brucker. (hist. phil. Tom. III. p. 525.) in his II. non Christi, sed Aristotelia [?], Platonis et Stoicorum [?] praecepta invenerunt.

ŗ.

١,

rum sententiam e recentioribus Baurus amplectitur; nam tametsi Heynius Platonis praecepta Boethium eloqui non negat, tamen eum nonnunquam minus recte intellexisse videtur; et Suartengren., qui Idealistam <sup>522</sup>) vocat scriptorem, nimis ambigue et obscure loquitur. Erraverunt etiam in eo intpp. <sup>52 b</sup>), quod in hoc dialogo nullam aliam nisi ethicam philosophiae partem Boethium exposuisse opinati sunt, quamvis multae et ad dialecticam et ad physicam spectantes sententiae legantur. Ceterum di alogo utitur Platonis more <sup>53</sup>) et philosophiam ipsam in theoreticam et practicam dividit scriptor <sup>54</sup>); ad illam dialectica ars, ad hanc ethica et physica pertinent.

I. Dialectica. Res e variis partibus constant, quae in unum sunt coniunctae <sup>55</sup>): omnes res non secundum eam, quae eis inest, vim, sed secundum cognoscentium facultates comprehenduntur <sup>56</sup>); quae sunt quatuor: sensus [sinnliche erkenntniss], quibus res e materia compositae, sicuti in ipsa patura existunt, cognoscuntur <sup>57</sup>); imaginatio [vorstellung?], quae res sine ulla materia

<sup>52</sup>ab) Vd. p. 9. fortasse quod Boeth, deum non solum reale, sed et ideale mundi principium constituit. — Lex moralitatis, quam amplectitur, sic fere expresseris: beatitudinem usque sequere sive fac deo quam simillimus sis. De Heynio vd. not. 67. 71. 95.

<sup>53)</sup> Quae Marbach. l. l. l. p. 201. de Platone dicit, etiam de Boethio valent: ,Wo Pl. recht wissenschaftlich wird, da spielt der Antwortende nur noch den, welcher ja sagt. Diess ist kein Mangel, sondern ein Vorzug; der Dialog geht über zur wahrhaft wissenschaftlichen Darstellung und hat nur noch äusserlich das Zeichen seines Ursprungs beibehalten, das Wesentliche ächter Methode offenharend: Darstellung des Gedankens nach seiner innern Nothwendigkeit; seinem eignen Entwicklungstriebe. Cf. III, 9. 10 etc.

<sup>54)</sup> P. I. ed. Glar. De cons. I, 1.

<sup>55)</sup> Cf. p. 63, 20. meae ed. 56) P. 107.

<sup>57)</sup> Ib. Platon. Theaet. p. 184 sq. Phil. p. 83. 34.

existente intuetur: ratio [verstandeserkenntniss], quae res a sensibus et imaginatione singulatim spectatas, universales notiones considerat (8): intellegentia [vernunfterkenntniss], quae non modo res quasi universales notiones, sed etiam earum materiam, naturam [wesen] et speciem [erscheinung] contemplatur 59). Animalia, quae immobilia sunt, sensibus solum, ea autem, quibus appetendi fugiendique vis inest, imaginatione quadam sunt praedita: ratio hominum, intellegentia dei est 60). — Omnes hominum actus e voluntate et potestate constant 61), et homini ipsi innatus animus liber est, qui quae in eo insunt formas [ideen] excitat 62), nam quoniam in ipso omnes insunt formae, is qui quid discit, immemor recordatur 63). Animum autem, qui iam ab initio mundi erat et in corpore quodan habitat, deus immortalem formavit 64),

- II. Ethica. In animo hominis appetitio quaedam inest summi boni 65): sed cum modus, quo illud appetitur, diversus sit, improbi quoque existunt, qui quidem summi boni participes esse volunt, sed ad illud consequendum viam falsam sequuntur. Improbi igitur isti,
- 58) lb. Rep. p. 511. A. B. Soph. p. 253. Phileb. p. 39. Theaet 187. A. 189. E. Quid ista imaginatio significet, quam animalibus quoque tribuit scriptor, non satis constat, cum eam notionem pluribus non illustret. Mihi verbum diversa significatione dixisse videtur: primo enim loco (p. 107, 14.) imaginationem eam, quam nos voce vorstellung usi expriminus notionem, altero (109, 15.), quam nos instinkt vocamus, eum indicare opinor. Suartengren. p. 8.: Nescimus, an aperte contendere liceat, eum in natura animi ditudicanda fuisse omnino Rationalismo addictum [?!].
- 59) Ib. [Plat. Tim, p. 52. A. Phaed. 78. 79.] 60) P. 109. 110. 61) P. 73. [Legg. p. 894 etc.] 62) P. 109. 63) III. carm. 11, 15, Plat. Phaed. p. 72. E. Theaet. 191. C. D. 64) V. carm. 3. p. 28. Tim, p. 30. 35. 41. D. Phaed. p. 64. C. 67, D. Rep. p. 609. 65) P. 42, 14. Plat. Euthyd. p. 282. A. Legg. 733. B.

quod vitae suae finem deserunt; hanc ob caussam poenis afficiuntur, probi autem se ipsi afficiunt praemiis 66): poena vero scelestorum, quia et ,ratione iustitiae bonam' et quod mores eorum nonnunquam emendat, ,utilem' se praebet, bonum vocatur 67). Quare qui huius boni participes non fiunt, infeliciores, quam qui poena tenentur, habendi sunt: nam si vivi non puniuntur, plectuntur mortui. 68) Summum autem bonum, quod omnes appetunt, non in fortunae muneribus cernitur, potentia enim, gloria, reverentia et divitiae vanae tum tantum utiles fiunt, si qui possident iis bene utuntur. 69) Duo summa bona non sunt, quod unum altero praestantius atque perfectius esse oporteat - nam ea res quae distat ab alia, alia ipsa esse nequit, quare hominum bona inter se diversa ideoque caduca sunt, sed summum bonum a se ipso non differt, 70) Illud enim est vera felicitas (sive beatitudo), et haec est sufficientia [selbstgenügsamkeit] et deus ipse, nam deus et summum bonum substantiae duae a se distantes intellegi non possunt 71): e contrario utriusque unitas ut sint efficit et

<sup>66)</sup> P. 74. 76. 78. 80.

<sup>67)</sup> P. 83, 5. 95, 3. Heyne l. l. p. 163.: Spinosae istae quaestiones de bono ac malo eorumque fine, vix ullum aliquem hominem reddiderunt fortiorem (!?), aut ad virtutem melius exercendam incitarunt: Stoicorum autem placita [quae Boeth. semper improbat, cf. l. carm. 6. etc.] animi nervos roberant (!?), fortunae impetus retundunt.— Unus Epioteti libellus ad veram humanitatem fructus maiores afferre potest, quam arrogantium philosophorum subtilitas!!

<sup>68)</sup> ib. De istis poenis vd. not. 31. Plat. Rep. p. 608 — 12. Phaed. p. 80. 106. 114.

<sup>69)</sup> P. 32, 9. 61. Plat. Legg. II. p. 661. A. Menex. p. 88. C. D. Euthyd. p. 281. D. 70) P. 59, 26.

<sup>71)</sup> lb., p. 60. 67. 69. Heyne l. l. p. 149. Obscuratur tota disputatio confusa notione boni, quod ipsi est deus, quodque nemo nisi tropico et mystico [?] sensu suum facere potest, et boni ea notione dicti, ut sit, quod homo appetit quodque in

unitas ipsum bonum censetur: omne enim tam diu ex necessitate est, quamdiu unum efficit, si dividitur in varias partes, interit 72). Neque deus summum illud bonum extrinsecus accepit, quoniam id, quod quid procreat ac dat, praestantius est eo quod accepit. 73) Summi vero boni homo in ipso positi 74) particeps est: illud vera beatitudo et ea censenda est deus, quare unus quisque, quia summi boni particeps beatus esse vult, ipse deus fit: "nam natura quidem unus deus, participatione nil prohibet esse quam plurimos. 75) Cui deo omnes libenter ac grato animo obediunt, quod eum appetunt, et is omnia gubernat neque alterius eget auxilio, sed sibi ipsi est sufficiens 76).

III. Physica. Mundus ex diversis contrariisque partibus est compositus, easque in ordinem redegit deus, qui mundum ad ideam boni et pulcri creavit, idem deus, qui est ab invidia liber, pulcerrimus ipse, immobilis semper motus <sup>77</sup>). Hic etiam elementa formavit et mundi animam e tribus substantiis constantem, quae in medio

humanam naturam cadere et quo illa potiri eoque frut potest.<sup>4</sup> Apud Platonem haec summi boni explicatio non legitur: qui eum hominem ipsius participem esse, qui dei similis fieri studeat, docet: Theaet. p. 176. A. Rep. p. 613. A. Legg. p. 716. B. Van Heusd. init. phil. Plat. Vol. II. P. III, p. 100. Eamdem sententiam expressit Boeth. p. 12., ubi vd. Vallin.

- 72) P. 65, 66, 74, 73) P. 59, 74) P. 27, 31, 42,
- 75) P. 60, 25. 69. 79. etc. Haec quoque neque apud Platonem inveniuntur, neque apud Proclum, vd. στοιχείωσ. Θεολογ. III. 128., ubi daemones tantum dei participes fieri ait. Virtutem Boeth. Platonem (δικαιοσύνη) secutus a summo bono discernit, quod quasi finem virtutis (probitatis) considerare videtur (p. 86, 9. Rep. 612. E.), sed quid illa probitas sit apertis verbis non dicit. Tiedemann. I. I. Boethium Augustini de existentia dei doctrinam a priore demonstrasse ex III, 10. conclusit!?
- 76) P. 67. 68. 77) P. 67. III. carm. 9. Tim. p. 29. A. E. 30. Ruhnk. ad Tim. Lex. p. 6.

mundo posita eum movet neque externi quidquam in se suscipit, neque in externa dilabitur, sed moto suo semper ad se ipsam redit et sibi ipsi (globo) similis est 78). Idem deus hominum et daemonum animas inter dei et hominum medias ereavit, quae ad ipsum revertuntur 7a). Quapropter omnium rerum deus est fons, et initium et finis 49): est aeternus, nam aeternitas possessio vitae nullis terminis inclusa vocatur 81). Quae enim tempori sunt subjecta hac interminabili vitae possessione carent, neque aeterna, sed temporalia sunt: ne mundus quidem aeternus nominari potest — quia non ab initio simul cum deo fuit, sed ab eo, qui initium habetur, est creatus — at perpetuus, nam per interminabilem ducitur quidem vitam, sed eam non totam complectitur 83). Deus aeternus omnia et scit et videt ut praesentia, res vero tempori subiectae successivo quodam motu fiunt, qui motus hunc dei praesentem statum tantum imitatur, nunquam consequitur \*\*): res enim et homines semper praesentes esse non possunt, sed praesentis temporis momentum, quo vivunt, se ipsum semper aufert, ut ex eo tempus futurum et perfectum evadat 44). Quoniam a deo omnes res praesentes, non futurae sive praeteritae conspiciuntur eiusque aeternitas praesens quoddam tempus sempiternum nominari licet, res omnes praesentes quasi ante eius oculos fiant neque ante factas neque post eventuras sciat necesse est: quare non dei praevidentia (vorhersehung), sed providentia (vorsehung) dicitur 85). Cui divinae providentiae, quae simplex est et mutari nequit 46), omnia sunt subjecta per eamque fato moventur et in ordinem

<sup>78)</sup> lb. p. 69. Tim. p. 32. A. B. 34. C. 35. A. 37. A. Legg. 898. A.

<sup>79)</sup> III. c. 9. Tim. p. 41. D. 69. C. Phaedr. p. 106. E. Rep. 436. A.

<sup>80)</sup> III. c. 9, 27. 81) P. 111. 82) P. 112. Tim. p. 33. A αγήφων και ἄνοσος [ὁ κόσμος] p. 38 B. 83) P. 112. Tim. p. 38. 84) Ibid. Aliter Plato, vd. Tim. p. 38. B. 85) P. 113. 86) P. 88

digeruntur \*1). Res autem, quae deo propieres sunt. a fato minus pendent 88): deus ipse sive divina providentia bona tantum servat neque ullius mali auctor est, \* quare homines quoque bona perficere oportet 69). Fato atque provid. divinae adversatur casus "), qui semper ex caussis homini quidem, non deo, inopinatis efficitur. Neque providentiae ac praedestinationi divinae liberum hominum arbitrium 91) repugnat, neque necessitati, quae duplex est, altera simplex (absolute?), altera conditionis (relative) 32); nam, quamvis nihil non ex necessitate fiat, hominumque voluntas mutari possit, tamen deus ex prima voluntate alteram quasi anticipat. Quippe quae omnia ei sint subiecta, virtutem homo colat, ad rectas spes animum sublevet et humiles preces in excelsum porrigat, quae, si rectae sint, inefficaces esse non possunt 93).

Quae ad Politicam spectant, haec pauca sunt: civitas optima ea esse videtur, quae a philosophis regitur: et libertas est optemperare iustitiae <sup>24</sup>).

E singulis Boethianae philosophiae placitis vituperari possunt multa, vitio autem illa hoc laborat primario, quod dualismus inter deum, qualem ethica

<sup>87)</sup> P. 89. IV. carm. 6. Providentia est generalis, fatum speciale: sed Platonis de daemonibus et sideribus [vd. Vall. 1.1], quibus ,fatum exercetur', sententiam Boeth. probare non videtur, vd. p. 88, 30.

<sup>88)</sup> Ibidem. 89) P. 90. Tim. p. 42. D. Rep. 443. C. D.

<sup>90)</sup> P. 98. 99. V. carm. 1.

<sup>91)</sup> P. 99 etc., p. 350 ed. Glar.: liberum arbitrium non in voluntate constat, sed in indicatione et non in imaginatione, sed in imaginationis perpensione. Aliter Plato Rep. p. 617. E.

<sup>92)</sup> P. 114. Epinom. p. 982. B.

<sup>93)</sup> P. 115. 116. De necessitate et casu vd. et Comment. in Cic. Top. p. 374. Bait.

<sup>94)</sup> P. 12. 18. ib. Vall. et Sitzm.

et physica describit, intercedit, quamvis ille magis, quam apud Platonem, compositus esse videatur \*\*).

95) Heynius, cui omnis consolatio proficisci videtur: ab impalsu sensus, specie alicunde menti obiecta, qua aestuantis animi impetu fracto, subsistente tumore, mollito et lenito mentis affectu persuasioni meliori via et ingressus paretur, huius Boethii consolationis operam valde angustam esse ait, quippe inclusam uno tantum malorum genere eiusque medela ex conclusiunculis philosophicis petita, quae et ipsae habere utique possunt vim suam in animis ad subtilitatem cogitandi adsuefactis; tanto tamen minorem vim habent, quo magis eae vacant ab iis, quae animum humanum impellere, officere, movere possunt.

### CAPUT III.

#### DE BOETHII CODICIBUS ET EDITIONIBUS.

De Boethii codd, et edd. cf. Fabricii bibl. lat. Tom. III. p. 209. — Polyc. Leyseri histor. poett. et poematt. med. aevi (Hal. 1727) p. 105. — F. C. Freytag. Trost der Philosophie a. d. Lat. des Boeth. (Riga 1794.) p. 23. — Schweiger. Handbuch der class. Bibliographie T. I. p. 29. [ubi edd. permultae desunt]. — Codd. et edd. recensum in edit. Londin. ap. A. I. Valpy. 1823.

Paranti novam hanc editionem primum ipsius libri historiam, quoad potui explorare ac deinde, cum permulti eius codd. in bibliothecis Germaniae, Galliae, Helvetiae Italiaeque reperiantur, in eorum familias inquirere mihi visum est. — Non ita multo post Boethium e libris de consolatione Philosophiae Vacca 1) scholiastes Lucani locos attulit; sec. VIII. eiusdem scripti codicem ab Hartmutho, monasterii Sangallensis abbate (772.), huius coenobii bibliothecae donatum esse Rat-

1) Vd. Weber. ad Lucan. T. III. p. V. Varias lect. adnotavimus.

bertus enarrat 2), et quis est, quem fugiat ibidem versionem et interpretationem teutonicam antiquissimam sec. XI. Notkerum Labeonem, ut aiunt 3), confecisse? Eodem fere tempore quo vixit Hartmuthus, Yorci in Anglia Boethium in bibliotheca sua celeberrima asservavit Alcuinus 4), sec. X. Asserius 5) in eum commentarium scripsit, Alfredus M. eum vertit, novitque Io. Saresberiensis 6) sec. XII. Carolo M. regnante non modo in manibus VV. DD., sed etiam invenum Germanicorum 7) libri de cons. Phil. et scripta Martiani Capellae, Cassiodori et Isidori fuerunt atque seculis sequentibus, quibus Corbeienses, Fuldenses Paterbornensesque monachi ob eruditionem elari habebantur, Boethii phi-

- Goldast. Alemannicarum rer. script. (Francof. 1730.) Tom. I.
   p. 10., ib. p. 77. Vodalrici abb. cuiusd. Sangall. mentio fit, qui Boeth. ,cum Aristotele tractavit.
- 3) Vd. praesat. libri: Althochdeutsche dem Ansange des 11. Jahrh. augehörige Uebersetz. u. Erläuterung der herausg. v. E. G. Grass. Berl. 1837. et Iac. Grimm. in Annal. Gotting. 1835. p. 907 sq., Sangallae eam interpretationem esse confectam ex his verbis apparet (p. 86.): Táz mág man vvóla séhen ún déro spera. díu in cella Sci Galli noviter gemáchôt íst. sub Purchardo Abbate, sed num Notker. eius auctor suerit quaeritur: quae cum ad textum constituendum multum proficiat, locos eius aliquot laudavimus.
- 4) Bibliothecam suam versibus celebrat in carm. , de pontificibus et SS. Eccles. Ebor. Opp. I. p. 730. Alcuinus.
- 5) Mortuus est a. 909., vd. Leland. de scr. Brit. I. p. 166. In cod. quodam Oxoniensi ante Alfr. versionem haec verba leguntur: Aclfred küning waes wealhestod this bec 7 and hie of bec Ledine on Englise wend (cf. éd. Lond. 1823. Appendic.); eam edidit Rawlinson. Oxon. 1698. 4. Vd. Fabric. l. l. Bruck. hist. philos. III. p. 566. Freylag. vers. germ. p. 51. Sec. XIII. et XIV. Augli Robert. Capito et Nicol. Triveth. hos B. libros commentariis instruxerunt, vd. Leland. l. l.
- 6) Usus sum ed. Lugd. Bat. ex offic. Io. Maire 1639., vd. III. carm. 7. etc.
  - 7) Barth. Advers. VIII, 22. Marbach. hist. philos. II. p. 209. 287.

ji K lesopha non sunt neglecta, nam ea explicavit sociis Meinwerkius \*) Paterbrunnae, Poppo Fuldensis \*) in categorias Aristotelis a Boethio in latinam linguam translatas commentatus est, Bruno Corbeiensis 10) in hos de consol. Phil. libros commentarium composuit eosque imitatus est Malchus 11). A Gallis, qui Boethii libros diligenter legerunt, praeter ceteros nomino Hincmarum Rhemensem (8821) 12), Honorium Augustodunensem 13) sec. XII. insignem, et Vincentium Bellovacensem 14). qui in speculis suis et in doctrinali et in historiali multos eorum locos laudat, e quibus aut sec. XIII. codd. in Gallia exaratos iam corruptos fuisse, aut Vincentium illa Boethii dicta e memoria attulisse suspicari licet. E Belgis scriptoribus Siegeberti Gemblacensis 15), qui sec. XI. claruit, mentionem faciam. In Italia autem inde a medio sec. VIII. litterae neglectae iacuerunt, donec XIII. quasi e sompno excitarentur 16): sed, quoniam libri rari erant, papae seculis duobus post in

<sup>8)</sup> Meinwerkio duce Paderb. omnes poetae legebantur, vd. eius vitam ed. ab Overham. p. 100.

<sup>9)</sup> Trith. Chron. Hirsaug. p. 113. Eckard. Wurzburg. in libro: consolatio sive laterna monachorum Boeth. imitatus esse dicitur.

<sup>10)</sup> Vd. cap. II. not. 39. 11) Schmidt. de ecbasi captivi. Bieleseld. 1841. (progr. schol.) 4. 12) De praedestin. I. p. 211. 13) Vd. cap. II. not. 42. 14) Usus sum edit. Norimbergens. apud Koburger. 1486., speculum morale et naturale nancisci non potui. — Eodem fere tempore versionem Gallicam confecit Iean de Meun (Clopinel). In bibl. academ. Ienens. eius cod. membr. a. 1476. a Davidaubert (sic) nitide scriptus ac Marguaritae d'engleterre duchesse de bourgoinge dedicatus asservatur. Vd. de illa interpret. Maittaire Ann. typogr. I. p. 441., Freytag. I. l., ubi etiam specimen legitur. - Journal de Savans (1718. Aout p. 140) hunc nominat titulum: Le Roman de fortune et de felicité sur Boeçe de consolation composé a. 1336. par freres Regnauld de Lovens des freres prechans. - Imitatus est Boeth. etiam Io. Charler. (Gerson) in consol. theolog. 15) De vir. illustr. c. 37. 16) Heeren: Gesch. der class. Litteratur im Mittelalter T. I. p. 281 sqq.

Germaniam, Galliam Helvetiamque librorum coemendorum caussa VV. DD. miserunt, et coemptos multis exemplis describi iusserunt 17), quo factum est, ut Italici codd. tantopere corrumperentur. Ante sec. XIII. in Italia Boethii libros non esse exaratos affirmare non audeo, cum monachi multi seculis antecedentibus essent, qui libros transcriberent 18): ultimum vero et unicum testimonium apud Rather. inveni, qui Boethium et in Belgia et in ipsa Italia vidit, sed loci quos excerpsit a vulgata lectione non discrepant 19). Sec. autem XV. in omnibus Europae terris Boethii libellus describi so. litus est, neque defuerunt, qui eum commentariis instruerent, quod aliquot seculis ante iam factum esse vidimus. Nam praeter Brunonem 20), Notkerum et ceteros, quos supra laudavimus, in bibliothecis multi glossatores sec. XII. XIII. etc. quamquam saepe nullius pretii inveniuntur, in quorum numero est Pseudo - Thomas Aquinas 21). In graecam linguam transtulit hos

<sup>17)</sup> Heeren. l. l. T. II. p. 63. Tross. praef. ad Tac. Germ. p. III.
18) Heeren. l. l. T. I. p. 193. "das Abschreiben der Handschriften war einmal Sitte geworden — wie mancher Mönch schrieb nicht seinen Cicero oder Quinctilian ab, weil er sonst nichts zu thun hatte etc. Sed quis cod. Boethii, e quo ceteri Italici manarunt, in Italiam portaverit, et num ceteri ex vetere ibi exarato fluxerint, indagari non potui.
19) Cf. Ratheri episc. Veronens. opp. ed. fratres Ballerinorum (Veronae 1765.) p. 28. 31. 223. 226. 27. Natus R. Leodii (in Belg.) Veronae episc. electus est ter, et ter expulsus, obiit 974. in urbe patria.
20) Vd. cap. II. not. 39.

<sup>21)</sup> Glossae in Boethii libr. de cons. phil. (cod. membran. sec. XII.) in bibl. Guelferbytana asservantur [sed, quae typis describantur, indignae sunt], ibidem Quaestiones in Boet.— cod. chart. sec. XV. De glossis quae insunt in codd, Erlangensibus vd. Pfeiffer. Beiträge zur Kenntniss alter Bücher und Handschriften Part. I. p. 189. etc., de Basileens. vd. Haenel. Catalog. p. 517. 527. etc. et de reliquis vett. Boethii intpp. Fabric. l. l.— Multa, quae in illis Thomae commentariis leguntur [titulum a Titan deducendum esse, Alcibiadem pulcram fuisse feminam ab Aristotelis discipulis

### libros Maximus Planudes 22) sec. XV.

amatam et his similla], Aquinatem illorum auctorem falso haberi satius indicant. Huc accedit, quod eorum scriptor poetas aliquot medii aevi: Henricum Pauperem, Beatum Bernardum (sine dubio Ceytensem, Glystensem) Ganfredum de Vinosalvo (Vinesauf) et Alanum ab Insulis commemorat, cuius carmen de planctu naturae post Thomae Aquin. mortem (1274.) sive sub finem sec. XIII. sive sub in. XIV. in publicum prodiisse constat; nam Alanus obiisse traditur a. 1294. (cf. Pol. Leyser. l. l. p. 1057. Valerii Andreae bibl. Belg. ed. Lowan. 1643, p. 33.). Quae cum ita sint. VV. DD. aut Thomam Valentem, quem vocant Anglicum (in Anglia natum), cuius libri plures [comment. in Genesin, Esajam etc.] Thomae Aquin. Angelico in cdd. adscribuntur [vd. Barth. Adv. LVI., 10. Vall. ad III. carm. 9, 13. Freytag. Appar. lit. I. p. 245.] aut Dionusium de Leewis sec. XV. clarum | cf. Freytag. vers. germ. p. 25. I. Fr. Foppens. bibl. Belg. I. p. 242.] aut alium Germanum quemdam, quia coemptionis verbum (I. 4. p. 124.) per ungelt vertitur, hoc eximium opus confecisse rati sunt. Mihi bi commentarii e variis glossis, et fortasse sec. XV., quo omtes quod sciam illorum codd. exarati sunt, compositi videntur: cuius rei testimonia affero haecce: primum enim in cod. Gothano III. (vd. p. LX.) permultae glossae, quas editiones illius libri habent, desunt [deest etiam interpretatio verbi coempt.], deinde e quo fonte vita, quae in hoc libro extat, originem duxerit, supra (p. XXIV.) iam indicavimus, denique glossae Mag. Guillehelmi, quas in cod. Lipsiensi optimo inveni (vd. p. LXI.), maximam partem cum Thomae commentariis conspirant, sed his breviores sunt. Argumentum, ut hoc utar exemplo, librorum Boethii singulorum et loci ex aliis scriptoribus in utroque commentario allati ad verbum fere consentiunt, cf. annotationes ad I. carm. 1, 1. I. cap. 4. etc.; nisi breviorem esse plagellarum typis iam impressarum numerus me cogeret, locos excerperem complures. Sed - qui factum est, nt Thomae Aquinati illae adnotationes adscriberentur? Fortasse has glossas e variis mtis aut Thomas ille Valens aut Maldonensis. cuius libri aliquot (commentar. in Genesin, Psalmos etc. + 1404.) in codd. Thomae Aquin. tribunntur, primi collegerunt aliique VV. DD, et Galli et Germani hanc glossarum collectionem suis auxerunt. - De Iodoci Badii Ascensii commentariis, qui una cum Thomae Lugduni ap. lo. de Vingle 1498. 1501. Fol., Lugd. Bat. ap. lo. Clein [1500?] 4. prodierunt, vd. Freytag. vers. germ. p. 27. 22) Hac versione iam usus est Vallinus. Carmina puper priTamenetsi liber de quo agimus illis seculis per totam fere Europam divulgatus erat, tamen omnes eius, qui adhuc extant, codices ex uno fonte manasse quovis pignore contenderim, propterea quod omnes et ante ab intpp., et nunc a me ipso collati in lectionibus aliquot falsis consentiunt. Observavi enim omnes libros mstos veteres usque ad hoc tempus adhibitos primum scripturas aliquot servare, quae metro repugnant 23, deinde nomina propria nonnunquam in iisdem esse corrupta 24), ac denique in aliquot vetustioribus verba graeca, etiamsi sint depravata, tamen ad litteras congruere 26).

Codex ille archetypus, e quo ceteri originem duxerunt, antiquissimus fuit et sine dubio aliquot in locis,
non dico in multis, interpolatus, quoniam ad verba Boethiana emendanda paucis tantum coniecturis opus est.
Etenim quo antiquiores codd. sunt, eo meliores: vitia
autem eis, quae iam indicavi, exceptis reliqua librariorum neglegentiae debentur, qui verba et syllabas
saepius bis scripserunt. Talium repetitionum
genera observavi tria: nam sequitur aut vox iterata
statim alteram, aut aliquot verbis post inserta est, quod
frequentius quam illud factum esse variae lectiones

mus edidit C. F. Weber (Darmstad. 1833. 4.): Bonos i. e. veteres codd. Planud. non omnino usurpasse loci, quos in adnotationibus meis laudavi, docebunt.

<sup>23)</sup> I. carm. 4, 2. 6. 11. II. carm. 1, 8. III, 7, 1. carm. 4, 7. IV, 3, 39. IV, 4, 5. 24) P. 20, 19. agaio: III. carm. 12, 26. trenera etc.

<sup>25)</sup> P. 50. ειστων cum interpr. nisi aurium, nam βίστον extare in Erlangensi Pfeifferus quidem adnotavit, sed certum non est. P. 91. cf. lect. Gothan, I. Thuean. II. Victor. II. cdd. etc. In recentioribus codd. verba graeca aut omissa aut latinis characteribus scripta, sed tam vitiose leguntur, ut illas litteras voces graecas indicare nemini credibile sit; vd. Var. lect. I. l.

cod. Gothani, Erlangensis cet. demonstrabunt: nec raro alterum verbum corruptum sive ex syllaba repetita vocem quamdam esse formatam cognovi 26). Deinde isti librarii saepissime verba, quae in uno versu bis legebanturet enuntiationes similibus vocibus incipientes omiserunt 27). Tum interpretationes vocum difficiliorum sive glossas in textu nonnunquam admiserunt. 20) Denique homoeoteleuta, quamvis ea raro inveniantur, occurrunt 20). Quae quatuor vitia, qui textum Boethii volunt emendari, praeter cetera ante oculos habeant necesse est. — Ad hanc codd. familiam pertinent Erfurtensis a Sitzmano collatus, [Bernartii cod.] Valliniani IV [Thueani et Victorini], e meis Gothanus I, Erlangensis, Lipsiensis, Bosianus [Zwiccaviensis I?].

Ab his codd. veteribus multum distant recentiones, qui non solum illis vitiis laborant, sed librarii etiam, ne liber ad intellegendum nimis difficilis esset, omnia aposiopeseos et asynthetorum genera Boethio propria vocibus additis expulerunt, versus qui metro repugnabant mutaverunt <sup>30</sup>), non emendaverunt, et verba ipsa mirum in modum corruperunt <sup>31</sup>). Interpolati et corrupti praesertim ii sunt codd., qui sive in Italia ipsa exarati, sive e libris mtis in Italia exaratis originem duxisse dicuntur, quare duas interpolatorum codd. familias esse opinor, alteram eorum, de quibus iam diximus, alteram

<sup>26) 1.</sup> Cf. p. 59, 19. 101, 27. — 2. ib. 2. bon. — tale ei bonum s. p. 113, 2. — 3. p. 41, 13. 58, 22. etc. 27) P. 49, 20. 63, 12. etc. 28) I. carm. 5, 31. 29) P. 17, 11. 35, 3. 52, 8. vilitate vil. etc. 30) Cf. I. carm. 4, 2. agit etc.

<sup>31)</sup> Horum codd. omnium varias lect. selectas dedi, quoniam chartam frustra conficere nolui, sed quomodo sint corrupti ut ostendam, scripturas l. III. cap. 1. apponam: P. 40, 1. finierit e [de signis vd. huius cap. calcem], erectis i, dulcedo eim, paullo post om. e, solamen laxorum g. P. 41, 3. Illa om. g, 7. est om. g,

eorum, qui sunt in Germania, Gallia et Helvetia scripti. Ad illud genus Pulmani, Barthii, [Helmstadiensis II. III. Leyseri] e meis Guelferbytanus, Gothanus II., Magdeburgensis II. et Zwiccaviensis II.; ad hoc Gothanus III., Magdeburgensis I., Dessaviensis [Helmst. I., Rittersh., Maguntini a Webero collati] et Regius Vallini pertinent, sed 22) ad textum emendandum utriusque familiae codd. minus prosunt, magis obsunt.

Editionum vett. sec. XV. duo esse genera cognovi, alterum earum, quae e veteribus, alterum, quae e recentioribus libris mtis sunt descriptae. E meis VII illo seculo ex codicibus editis ad primam familiam refero Colonienses, et ao. 1488. apud Io. Koelhoff. de Lubeck 33, et ao. 1493. apud Quentel. 34 atque Hagenaviensem 35 a. 1491. typis descriptas: ad alteram Norimber-

quippe sunt fg, 8. quod om. i, flagrades agnosces e, felicit. inq. efg, illam ips. ip ill. om. m, 13. egote fac eg fac. inq. lib. caussa tui g, 17. ad. contr. e, perfecta g.

- 32) Barth. in multis Adversar. suorum capitibus, se duos codd. habuisse dicit: qua de caussa ego var. lect. memoratu dignas repetii, sed cum librum eo tempore, quo textus typis describebatur, mihi acquirere non possem, eas in adnotat. dedi. De Leysero vd. nota 58., de Webero not. 52.
- 33) In fine legitur: Libri V de c. ph. Boetil cum commento [Pseudo-Thomae] per me Ioh'em Koelhoff de Lubeck Coloniae civem diligenter elaborati. A. sal. McccclxxxvIII ipso die Ioh'is Chrysostomi finiunt fel. Eam possidet bibl. Gothana.
- 34) Boetii v. celeberr. c. commento b. Thome. Colonia. In extremo volum. legitur: libri V c. commentaria editione: per Henric. Quentel in Colonia diligenter elaborati explic. A. gratie M.cccc.xcix. pridie Kal. novembris. [In bibl. Ien.]
- 35) In fine extant: Libri Impressi imperiali in oppido Hagenaw. Sub anno salutis Milles. adringentimo nonagesimo primo Expliciunt. Nono vero kal. Martias. Cf. Freytag Appar. litt. I. p. 247. Pfeisfer. Beiträge [vd. not. 21.] p. 187. Hanc ed. ipse possideo.

gensem a. 1476. \*\*), Lugdunensem a. 1490. \*\*), Argentinam a. 1491. \*\*) et Venetam a. 1497. evulgatas \*\*).

Qui primi verba scriptoris ad librorum mtorum fidum correxerunt Andreas Fabanus Landaviensis 40),

- 36) In fine bace sunt: An. Tarquatt Sev. Boecit virt nominis calebritate quemerandi: textus de ph. c.: cum ed. commentaria beatt Thome de Aquino ordinis predicatorum: Anthon. Coburgers civis inclite Nurnbergensium urbis industria fabrefactus finit felic. A. Mcccclxxvi. prid. Id. Novembr. Haec ed., quae in bibl. Ien. asservatur, a principe Nurnb. 1473. paullum differt, cf. p. 43, 8,
- 37) Continet etiam de disciplina scholarium et Thomae comment. Impressa est Lugduni per Iohan. de Prato a. 1490, d. 22. April. [male Schweiger, d. 26, Nov. 18. Dec.] Asservatur in bibl. Serenissimi Princip, Schwarzb. Rudolstad,
- 58) In fine: Artii (sic) Torq, Sev. Baetii viri nominis celebritate, quam memorandi textus de cons. phil. cum editione commentaria à. Thome de Aquina ard. praedic. inclyte Argentinensium urbis industria fabrefactus finit fel. Anno a nativ. xpi 1491. prid. Nan. Mart. Bibl. Gathana eam possidet.
- 39) Continet Boethil opp. omn., in fine hace sunt: Impressis Venetits per Io. de Forlivio et Gregorium fratres. A. salut. Mcccclxxxvii d. x. Febr. Bibl. Ienensis hanc edit. asservat.
- 40) A. M. Torq. Boetii alias d. Sever. opus spectatissimum et ad amussim (ut in proverbio est) elaboratum: iamque recentiori lima in Lipsiensi gymnasio ab innumeris mendis quibus antea maculatissimum circumferebatur purgatum et perquam fideliter castigatum. - In fine leg.: Impress. Liptzk per lac, Tanner 1505. d. 22. dec. - Textum huius edit, recensuit sine dubio Mag. Andr. Fabanus Landaviensis, qui etiam carmen ad Io. Bitrofium Nümburgens, composuit; quam e cod. quodam descriptam esse pon puto, nam inter has quae sequentur var. lect. aliquot insunt conjecturae quibus versus illi metro laborantes alio modo sanantur, quam in recc. codd. et vett, edd.: I. carm. 4, 2. tegit, 6. excitantis, p. 9, 25, crim, nos caussa, p. 15, 11, ut uti cael., p. 16, 3. guis, p. 20, 7. desinit, II. c. 1, 7 magnum quoque s., p. 24, 2. demulceret - faveret, p. 49, 1. Si v. regna, 27. elapsa, p. 69, 22, verba graecă om., sed leg.: Omnem — multit, i. e. Omnem — \* conserv., III. c. 12, 36. site, p. 75, 23. deserentur, p. 83, 32. non modo non ored. — non aud., IV, carm. 6, 25. His de V. c. 1. 7.

Nic. Crescius 1, lo. Murmellius 1) et Henr. Glareanus 1), nonnunquam e pessimis codd. lectiones receperunt, et locos genuinos, quos corruptos putabant, e coniectura temptaverunt. Magis igitur de maculis eluendis meriti sunt Thom. Wolf. 1) et Theod. Pulmanus 1), quamquam utrumque editonem Crescianam non vidisse magnopere dolendum est: nam ille verba graeca secundum interpretationem pessimam ex ingenio restituit, et hic e libris mtis recentioribus scripturas aliquot falsas Boethio intrusit. Textum a Pulmano constitutum permulti intpp. incorrupta fide servaverunt, quare eum vulgatum vocare non dubitamus; Silzmanus 10) enim ex Erfurt. et

convenient, p. 100, 10. recid., p. 102, 2. e contrarto, p. 103, 6. erit aut non erit. Quo et., V, c. 3, 4. constant. Ceterum non-nunquam pessimas lectiones recepit ex cdd. interpolatis F. Hanc editionem raram ea, qua solet, humanitate mecum communicavit V. C. Hessius.

- 41) Florent. ap. Phil, Giunta. 1507, 1513, 1521, 8.
- 42) Calon. Quentel. 1511. 4.
- 43) Opp. omn. Basil. Henricopetri 1546, fol., 1570. Insunt Murmeliti, Agricolae, Langii animadvers.; Ruteri, qui textum secundum codd. HI. constituisse (vd. Schweig.) fertur, in hac ed. non fit mentio.
- 44) Contingt etiam de metris Beeth, disputationem. Prodiit Basil 1522, 8. Ed. altera Antwerp. 1583., quam apud Schweig. non invenio, vd. Vallin. ad I, 4.
- 45) Prodit Antwerp, [Plantin.] 1580. Lugd. Bat. ap. Franc. Rapheleng. 1590. cum castigationibus Pulm. Rothomagi, ap. Romanum de Beauvais 1617. 16. Pulmani textum habent: Amstelodam ap. Gu. lansson. 1625. 12. 1631. 12. Paris. ap. C. Gourauld 1640. 12. Venet. ex typogr. Sanzoniana 1694. 16. Aliam recensionem sequitur ed. Colon., in offic. Birkmantica, sumtibus Arnold. Mylii 1689. 12., in qua prosae capita desunt. Var. script. in Adnot. indicavimus aliquot. —
- 46) nunc denuo Var. lect. et Notis illustrati a *Theod. Sitz-mano*, Thuringo. Quibus subiunctus est Theod. Pulmani de Metris Boethianis libell. Hanoviae typis Wechelian. ap. Claud. Marnium et heredes Io. Aubrii 1607.

Rittershusii cd., quem hic V. D. a. Iac. Schegkio Med. et Philos. prof. olim Tubingensi acceperat, varias lectiones evulgavit, et Bernartius, qui e suo et Iusti Lipsii codd. scripturas aliquot attulit, ab illa recensione non recedunt: bene autem de scripti interpretatione meruit uterque, quamvis Bernartii commentarius nimio plus copiosus multa, quae ad rem non faciunt, suppeditet 47). Neque magni pretii editio P. Bertii 46) videtur, qui praeter praefationem, de qua supra saepius diximus, nihil novi dederit. Qua de caussa maiores laudes tribuendae sunt Ren. Vallino 40), qui codd. vett. a recentioribus esse separandas bene vidit, quamquam neque ipsis verbis de ea re loquitur, neque libros mtos in familias divisit. Is usus est quatuor codd. vett., duobus

47) — Ioh. Bernartius recens. et comment. illustr. Autwerp. ap. Io. Moretum 1607. — De commentario vd. Barth. Advers. LI, 8. Exemplum cum intis R. Bentleti collatum in Mus. Britan. asservatur.

48) — ed. a *Petro Bertto*: accedit eiusd. de discipl. schol. Lugd. Bat. ap. I. Maire [1620.] 1623. 1638. — De ista praefat. vid. p. I.

<sup>49) —</sup> eiusdemque opuscula sacra auctiora Ren. Vallin. recensuit et notis illustravit. Lugd. Bat. ex offic. Hackiana 1656. - ed. 2. ibid. 1671.: Boetii. de c. ph. et opusc. sacra cum integris notis [variae lectt. codd. Vallin. eiusdemque praef. desunt] Io. Bernartii, Th. Sitzmani et Ren. Vallini. Accedit P. Bertii praesat. - Vallinus et in Boethii philosophia et in els, quos commemorat, viris inquirendis multum operae posuit, quare eius adnot. a VV. DD. magni aestimantur. - Recensionem Vallin. praebent edd. Oxon. 1663. 24. Bremens. 1672. 12. Paucis horis ante quam haec scriberem, mihi utendum dedit V. Cl. Hessius librum, qui Vozas latesiov seu L. Aen. Senecae de Provid. Tranquill. Animi. Constantia sapientis. Libri additur Boethius de cons. Phil. (Holmiae typ. Nic. Wankiskii 1676. 13) inscribitur, cuius editor et Vallin. et Pulmanian. recensionem et codd. nondum collatos usurpasse videtur: inscriptio enim est: A. M. Sev. Boetii V. C. et inlustr. excons. ord. exmag. offic. atque patric. etc., ac p. 9, 7. (nostr. ed.) acervasse, p. 33, 4. Aethna, ib. 9. prob. def. om. honor., p. 34, 2. moveris leguntur, quae in aliis edd. non inveni. Ceterum huius et ed. Amstelod. ap. Io. Blaev. 1668. a Schweig. mentio non fit.

■ので、「場所はいちあいということ、これ」「なられば、現在のである」はなってい

Thueanis, duobus Victorinis, et Regio recentiore, [nunc bibliothecae Parisinae regiae] quos pro more seculi accurate non contulit. Huius V. D. vestigia pressit Callyus 50), cuius textus a Vallin. paullum differt: Vulpius autem, qui ,domesticis sumptibus Boeth. edendum curavit, viam a Vallino initam deseruit ac ne codd. quidem adhibuit, sed ad fidem optimarum [pessimarum?] editionum orationem scriptoris recensuit 51). Errores Vulpianos fere omnes propagavit Helfrecht. nec suos addere ipsi verecundum fuit, nam et locos complures, qui correctione non egebant, e coniectura mutavit, et saepe Vulpianas, quae recte se habebant, scripturas reiecit 52). — Cum se isto modo res haberet, equidem aliam

- 50) interpretatione et notis instruxit P. Cally. In usum Delphini. Lutet. Paris. ap. Lambert. Roulland. 1680. 4. ed. II. ibid. ap. Ferd. Leonard. 1695., in qua errata typographica indicata sunt, vd. Schweig. 1 l.
- 51) ad opt. edd. fidem recens. Accedit Bertii praef., Boethii vita a Mart. Rota conscripta, Th. Pulmani de metris Boeth. libellus, nec non Elpidis Boethii uxoris hymni duo. Patavii excudebat I. Cominus. 1721. 8. Ed. II. ib. 1744. - Vulpium editorem extrema praefatio nominat. Eadem textus recensio inest in ed., quam Glasguae in aed. academ. excudebant Rob. et Andr. Foulis 1751. [8., sed extant etiam exempla forma 4.], non Valliniana [cf. Schweiger. l. l.]: cum in praesat. huius ed, varr. lectt. e cod. Oxoniensi et Glasguensi afferantur, me ea uti non potuisse valde doleo, rarissima enim et haec et Vulpiana [quae Hessit V. C. humanitati debeo] exempla esse videntur. Huc etiam pertinent: - ex edit. Vulpiana cum notis et înterpretat. in usum Delphini [cf. not. 50.], variis lect. [Vallin. codd.], notis variorum [Bernartii, Sitzm., Vallini, Callyi], recensu edd. et codd. et indice locupletissimo. Londini cur. et imprim. A. I. Valpy, AA. Mag. 1823. 8. — et cum praef. Bertii. Lips. Teubner 1753., quae multis erratis typographicis scatet atque haud scio an a I. G. Richtero fqui eodem anno apud eumdem bibliopolam versionem german. edidit] curata sit.
- 52) ed. et vitam auctoris cum nonnullis additamentis [indice verborum Boethio propriorum et libello de metris] adiecit Io. Theod. Benj. Helfrecht. Curiae Regnitianae, ap. G. A. Grau 1797.

ingressus sum viam, neque dubito quin et Vulpiana et Helfrechtiana magis probanda sit. Codd. enim recentiores atque eas sec. XV. editiones, quae ad interpolatarum familiam pertinent, contuli quidem, sed ad verba Boethii emendanda adhibere dubitavi, neque aliorum interpretum suspiciones, nisi oratio aperte corrupta erat, in textu posui, neque quas ipse feci coniecturas duabus exceptis [I, 4. in. et II, p. 286.] philosophi verbis inserui, sed eas in adnotationibus laudavisse satis ha-

8. - In 8 plagellis fere 120 errata typographorum insunt! Ante oculos habuit editor Teubner. 1758., quam Vallini textum sequi putavit! - Bodonianam (Parmae 1798.) et Eremitanam (Paris. 1783.) edd., quae sunt tarae, mihi comparare non potut. - Edere voluerunt Boethil de c. Ph. libros M. Mickel., scholae Arnstadiens. [?] Conrect., and antiquissimum et optimum exemplar recensitos cet H. Lindemann, vd. not. 60, et Leys. 1.1. Codd, Maguntinos adhibuit ad carmina recognoscenda Weber. [vd. not. 22.], quos meum in usum mihi mittere voluit V. D. Killb. bihl. Magunt. praesectus, sed cum eos sec. XV. esse exaratos audivissem, non petii, at non possum, quin hic V, illi D. gratias agam maximas. - De versionibus optime disseruit Freytag. l. l., quare ibi commemoratis hae addendae sunt: Boactus von d. Trost der Weisheit. Iohannes Schot. Strasb. 1500. vd. Panzer. Annal. d. ält. deutsch. Lit. p. 250. 504. lacob's Beitr. etc. [cf. not. 53.] T. I. p. 286. Boeth. vom Trost der Phil. übersetzt v. I. H. Weingärtner, Linz 1827. - Gedichte übers. v. L. I. Wortberg. Greisswald 1826. -

The Bake of Consolation of Philosophie; atte request of a singular Friend and Gossih of myne I. William Caxton have done my Debvoir and Payne Temprynte. Fol. sine a. — Libro de Boecia Severino entitulado de la consolacion de la Philosophia, por Alberto de Aguayo, parte en prosa, y parte en verso, imprim. a Sevilla 1524. 4. — Libro de B. Sev. entitulado — e dedicado a la Senora Dona Mariana de Austria, Madre de Carlos II. Rei de Espana. Por Fr. Antonio de Iesus y Maria. Sine loco et a. Cf. Panzer. Annal. Typogr. II. p. 180. — Italicae versiones prodierunt Venet. 1520. 1527., sed titul. in ed. Londin. 1823. non indicantur; Varchianam (Florent. 1551. 4.) .repetiit Bodont in ed. iam laudata: Boeth. — ad opt. libr. fidem recens. Parmae ex typogr. reg. 1798. 4 mai.

bui. Semper autem codd, meos vett. quatuor secutus sum ita, ut ex iis lectiones nonnunquam reciperem, quas ab aliis non inveni allatas, ac verborum ordinem, qui in reliquis editionibus mirum in modum corruptus vulgabatur, fere ubique mutarem. Quo factum est, ut huius editionis textus a Vulpiano Helfrechtianoque prope CCC locis distaret. Quod si contingeret, ut haec pauca, quae ad textum Boethii emendandum contuli, typis repeterentur, id sedulo agam, ut mihi usus vett. illorum codd. Gallicorum, Bambergensium Monacensiumque liberaliter concedatur, quos quominus nunc compararem et temporis et loci iniuria me impedivit.

Restat igitur, ut quos codd. benivolentia bibliothecariorum nactus sum, paucis describam, compendia, quibus eos in adnotationibus signavi, indicem; et a lectore benevolo petam, ut typothetarum errata emendet haecce: p. 8, 1. rimarer, p. 15, 12. obiectorum, p. 20, 27. impatientia p. 29, 13. at, p. 45, 10. horum ad., p. 51, 1. inglorius, p. 53, 26. devio, p. 55, 15. cuncta, p. 139, 32 arsi (pro thesi), p. 150, 7. ins. nons. p. 158, 13. l. XXIX, 9. Cetera facile emendabuntur\*).

Codices Gothanos lam Fr. Iacobs. descripsit. 53) — Cod. I. Membr. (II. n. 103. Fol. 125. Alt 9." 5." Lat. 6," lin. in pag. 21.) sub fin. sec. X. exaratus est. Continet praeter Boeth, cons. phil, opuscula, quae sub eius nomine feruntur, theologica [de trin., ad st. Iohann. diac. aeccl. (sic) rom. quomodo pater etc., quomodo substan-

<sup>\*)</sup> Ad p. XVI, not 35. adde; in cod, vet, Alançone servato in fine I. de Musica legi: Longobardorum invidia non explicit musica, X enim cap. desunt; cf. Fel. Ravaisson.: Ropport—sur les biblioth. de Departem. de l'Ouest etc. Paris 1841. C. Schmidt. in Annal. Ien. 1842. N. 245.

<sup>53)</sup> Beiträge zur ält. Literat. oder Merkwürdigk, der herzogl. Bibl. zu Gotha (Lips. 1835.) T. I. p. 212-14.

tiae bonae sint, christ. fidei conplex., contra Eutychen et Nestor.], disputationem de metris B. eiusque vitae descriptionem, quam edidimus supra. Textus ex optimo fonte derivatus est, sed glossae et var. lect. et ab eadem quae textum exaravit manu et ab alia sec. XV. passim. Orthographiam in editione noadscriptae non desunt. stra retinuimus; assimilatio enim, nisi g pro d ante n, cpro d ante c (agnosco, accip.), f pro c ante f (effero), raro invenitur, quare fere semper conpono, adfect., adligo etc. scriptum extat. Graeça verba maxima ex parte a librario vitiose scripta sunt. — Cod. II. chartac. (A n. 870. Fol. 43.) XV. scriptus, interpolatis adnumerandus est, neque raro cum Guelferbyt. et Zwiccav. II., qui ex Italicis codd. descripti sunt, consentit. - Cod. III. chart. (A no. 20. Cypr. p. 49. n. XX.) continet IV Evangelia et Exposit. canonis missae, quae 1471. scripta est. Fol. 145. Boethii liber incipit, neque dubito, quin sive ex exemplo in Gallia exarato, sive ipsa in Gallia transcriptus sit. 54) Commentarius fere semper cum Thomae explicationibus consentit 55). Ceterum initium libri IV., usque ad verba Tum illa (p. 72, 5.) omittit: cuius cd., quoniam in numerum interpolatorum recipiendus est, varr. lectt. selectas dedi. Orthographia multum a nostra differt; pro f semper v et pro v semper f scribitur et cet.

- 54) I. 5. els noio. ubi hanc interpretat addit: unus deus est et unus ren qui omnia regit Eye Roy payoteH etc.
- 55) Nonnulla, ut supra iam monuimus, desunt, neque initium et finis utriusque commentarii consentiunt. V. libri commentarius his verbis terminatur: Subiungit Boecius causam quare illa debeamus facere, quia quaecunque agimus aut facimus aut cogitamus deo nota sunt, nota regi regum, domino nostro, omnia videnti, qui tamquam iudex iustus bonis tribuit praemia et malis supplicia, neque aliquid potest ipsum latere, nam omnia nuda et aperta sunt oculis eius ad...... qui deus omnipotens in sua trinitate sta cum intemerata virgine ac gioriosissima matre maria et orbis eius stus et electus sit benedictus nunc et semper in secula seculorum amen.

Cod. Bosianus membr. forma 4<sup>a</sup> sive s. fin. sec. XII. sive sub in. XIII. exaratus melioribus libris adnumerandus est, quare integras varias lect. typis describendas curavi, sed, quoniam librarius quidam sec. XV. scripturas rariores nonnunquam in vulgares correxit, semper utrum a 1. an a 2. manu lectiones in cod. extent, indicavi. Quae desunt suo loco notabo. Emit hunc librum, mense Iulio a. 1654. Lipsiae 10. A. Bosius, olim in univers. Ienensi historiarum prof. p. o., quo mortuo celsissimi huius academiae patroni, ut bibliothecam Ienens. ornarent, sibi comparaverunt: quare in ipsis bibl. cancellis eum contuli. 56)

Cod. Lipsiensis bibliothecae Paulinae (N. 1345.) membran. sec. XIII. scriptus est forma 4ª. Constat e 83 fol., quorum priora varia continent. Pag. 4. extat Philosophiae imago, quae Boeth. in toro iacentem his verbis alloquitur: Tune - evaseras (I, 2.), cui respondet: Et quid tu in h. exilii etc. (I, 3.). Verba scriptoris p. 5. incipiunt et iuxta carm. 1. figura Philosophiae satis elegans picta est. Paginae per totum vol. in duas columnas sunt divisae, quarum singulae 31 vers. continent. Carminibus metra et prosae capitibus argumenta addita sunt, neque scholia et ab eadem, quae textum transcripsit, manu, et ab alia sec. XV. exarata desiderantur. Textus e meliore fonte fluxit et cum Goth. I., Bosiano atque Erlangensi fere semper consentit: sed octo folia (vd. p. 61, 25.) exciderunt. Scriptoris verba, quae p. 40. desinunt, tabula ventorum et Glossae Magistri Guillehelmi super boetium (vd. p. L.) sequuntur, et in fine volum. fol. 83. duae elementorum tabulae ac tertia Philosophiae imago prioribus multo deterior reperiuntur.

56) Bosius fragmentum cod. Boeth, se possedisse narrat in fronte ed. Vallin. 1656.; in cuius margine varias lect. (cf. p. 2, 23. 14. 1. nostr. ed.) perpaucas adnotavit: sed ubi illud fragmentum nunc asservetur, me fugit; in catalogo quidem libr. mtorum bibl. lenens. id non invenio indicatum.

Cod. Erlangensem membran., quem in optimorum librorum mtorum numerum recipiendum et sec. XL scriptum esse iudico, A. F. Pfeifferus accurate quidem descripsit, sed minus accurate contulit; quare, cum, quam scripturam exhiberet, dubitarem, saepius eius litteram uncinis includere eique signum interrogationis addere coactus eram. <sup>57</sup>)

In bibliotheca Guelferbytana asservantur codd. Boethii de cons. ph. V, quorum tres olim Helmstadienses ad carmina recognoscenda adhibuit Polyc. Leyser. (3) Is (3, 4. Ms. Aug. 4.), quem mecum benigne communicavit Schoenemannus V. Cl. bibl. illius summus praefectus, et olim Car. Datus Florentinus, qui dedit N. He in sio Danielis fil., possidebat: sec. XV. (non XIII., uti Ebert. male opinatus est) Schoenem. atque Hessio VV.DD. harum rerum peritissimis iudicibus in Italia exaratus est, quod et orthographia et ipsi litterarum ductus satis ostendunt, nam michi pro mihi, hii pro ii et hi, e pro ae et oe semper scriptum extat, etc. Ad interpolatorum et corruptorum familiam eum pertinere supra iam diximus. Ceterum nonnunquam, ubi variae sunt scripturae, librarius verba, ut ab alia manu suppleri possent, consulto omisit.

Codd. Magdeburgenses duos chartac. M. A. Kinderling, scholae coenob. Bergensis olim professor, a. 1771. cum exemplo Sitzmaniana contulit, quorum alter [= m, ut ipse K. in titulo illius ed., quae nuae in bibl. Paul. Lips. asservatur, adnotavit] forma 4ª sec. XIV. non admodum eleganter scriptus est, quasdam tamen bonas lect. exhibet: alter [= i] maiore charactere satis eleganter in forma 4ª scriptus adiunctum sibi habet comm. Thomae Aquin. et ita in calce annum scriptionis indicat: Explicit

<sup>57)</sup> Vd. Beiträge zur Kenntniss alter Bücher u. Handschriften (Hof 1783.) part. I. p. 139 sqq. et part. II. p. 149 – 185.

<sup>58)</sup> L l. p. 92 etc. Lectiones notatu digniores repetii: quartus Helmst. cod. (N. 996.?) Leys. notus fuisse non videtur.

1. V. Et sic est finis libri Venerabilis Bohecii de cons. philosophica. A. Dom. millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto. Tunc subiuncta sunt librorum summaria et in fronte cod. Domini I. Heyden Canon. Magdeburg. fuisse legitur. Librum mtum utrumque, qui interpolatis adnumerandus est, Kinderling. accurate inspexisse negaverim, quare saepius eius notas [] inclusi.

Codd. Zwiccavienses. Henr. Lindemann. ad ed. huius Boethii libri novam parandam codd. mtos comparavit VI, quorum unus (interpolatus) Dresdensis, duo Misnens. (unus sec. XIII. melioris notae, alter sec. XV. corruptus) et tres bibliothecae Zwiccav. senatoriae sunt, et edd. rarissimas Argentinensem (1501.) ac Basiliensem (1541.) 59) adhibuit. Ego duos Zwicc. codd., quos mihi ea, qua solet, humanitate misit Hertelius 60), contuli, quorum prior chartac. a. 1501. in Gymnasio Haynensi (i. e. Zwiccaviensi) exaratus cum melioribus comparandus est: sed quod cum vett. edd. bonae notae saepius convenit et scriptura vocum recentior est, ne ab editione eiusdem familiae originem ducat, vereor. Martyni Laguna eum olim possidebat, et quia in incendio villae huius V. D. vulnera ei allata sunt gravia, factum est, ut in singula folia solveretur atque haud exigua eius pars (cf. p. 48, 7.) periret. Post librum IV. inserti leguntur vv. 90 carminis, quod Lactantio tribuitur, de Phoenice. - Alter varia continet: verba Boethii in hoc cod. interpolata extant, quae quidem e cod. in Italia exarato manasse quovis pignore contenderim. Ceterum tres libri priores scholiis marginalibus, quae in Pseudo - Thomae Aquinatis commentario paene omnia leguntur, referti sunt, et ex fine Terent.

<sup>59)</sup> Vd. Progr. lycei Zwiccav. 1827. ,Descriptio codd. bibl. Zwicc. spec. III.

<sup>60)</sup> Tertium Zw. cd., qui etiam Senec. ep. continet, ideo non nactus sum, quod eo tempore Portam ad V. C. Fickert. huius philosophi optimum intp. migraverat.

Eunuchi, ubi hi numeri inveniuntur 188Vi (i. e. 1486.), Boeth. libros eo anno scriptos esse concludi potest, nam ab eadem manu, quae hoc opus exaravit, Terentianae quoque fabulae profectae sunt.

Cod. Dessaviensis chart. sec. XV. in Germania exarati lect. var. ad libr. I. mihi dedit amicissimus Aug. Fuchs. Dessav., sed raro eas laudavi, quoniam semper cum Gothano III. et Magdeburg. I. hunc cod. conspirare observavi.

Signa, quibus codices et editiones in variis lectionibus insignivi, haec sunt:

```
= Cod. Gothan. L
     BCDZ
                       Bosianus.
                      Lipsiensis.
                      Erlangensis.
                      Zwiccaviensis I.
    e
f
g
i
                      Gothanus II.
                      Zwiccav. II.
                       Guelferbytan.
                      Magdeburgensis II.
Magdeb. I.
Goth. III.
                       Thuaenus I.
                       Thuaenus II.
                       Thuaen. uterque.
                      Victorinus 1.
                                             a Vallin. collat.
                      Victorinus II.
     VII.
                      Victor. uterque.
     R =
Dess. =
                      Regius.
                      Dessaviensis.
     Ritth.
                      Rittershusii.
    Ilelmst. 1. 2. 3. = Helmstadiens. a Leysero collati.

Magunt. 1. 2. = Maguntini Webert.

H = Ed. Hagenaviensis 1491.
                       Coloniensis ap. Koelhoff. 1488.
                       Lugdunensis 1490.
    N
Q
V
                       Norimbergens. 1476.
                       Colon. Quentel. 1493.
Veneta 1497.
                      Argentina 1491.
                Pulmaniana recensio (Vulgata).
     X.etc. = Pulm., Vallin., Vulpius, Helfrecht.
     Vulp. etc. = Vulpius, Helfrecht.
Notae Glar., Bern., Vall., Vall. etc., ABCDetc. ~ (00 = simi-
       liter) om. sine dubio a lectoribus intellegentur.
```

# ANICH MANLII SEVERINI BOETHII

Annah A Harry Australia and American discount to the contract of the on' aconque acrise au sellular comparantes.

D E The Thomas of the The

## CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE.

### I read within the contract of the contract of the plant. LIBER I.

the thir admittances or many images - as of

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Carmina qui quondam studio florente peregi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flebilis, heu, maestos cogor inire modos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ecce mihi lacerae dictant scribenda Camenae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Et veris elegi fletibus ora rigant;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Has saltem nullus potuit pervincere terror, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ne nostrum comites prosequerentur iter;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gloria felicis olim viridisque iuventae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solantur maesti nunc mea fata senis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Venit enim properata malis inopina senectus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Et dolor aetatem iussit inesse suam. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Intempestivi funduntur vertice cani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Et tremit effeto corpore laxa cutis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mors hominum felix, quae se nec dulcibus annis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inserit et maestis saepe vocata venit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eheu, quam surda miseros avertitur aure, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Et flentes oculos claudere saeva negat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dum levibus malefida bonis fortuna faveret,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paene caput tristis merserat hora meum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nunc quia fallacem mutavit nubila vultum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protrahit ingratas impia vita moras. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quid me felicem totiens iactastis amici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Qui cecidit, stabili non erat ille gradu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |

An. Manl. Sev. Boetii. V. C. Et illustris excons. ordinar. ex mac. off. atque patric. philosophicae consolationis Liber I. feliciter incipit. A. — A. M. S. Boetii. exconsularis ordine. patr. philosophicae consol. lib. prim. incipit. C. — Bohecius p. — Cet. inscriptionem om.

1. v. 2. adire Helfr. — 4. eleys Helmst. 1. elegis coni. Leyser. — 5. pervertere t. m. — 6. ni A. perseq. f. prob. Lind. 8. solantur] Codd. omn. Vall. solatur X. Vulp. etc. — 9. propar. D.—18. nec se coni. Lindem. Helmst. 1. nec se nec f. se nec etiam

Vinc. Bellov. sp. d. VI, 118. et hist. XXII, 16. — 14. ingerit Vinc. ll. ll. — 15. heu BD. heu heu  $gpKLNV\alpha.$  — 17. cum Helmst. 1.

I. Haec dum mecum tacitus ipse reputarem querimoniamque lacrimabilem stili officio signarem, adstitisse mihi supra verticem visa est mulier reverendi admodum vultus, oculis ardentibus, et ultra conmu-5 nem hominum valentiam perspicacibus, colore vivido atque inexhausti vigoris, quamvis ita aevi plena foret, ut nullo modo nostrae crederetur aetatis: statura discretionis ambiguae. Nam nunc quidem ad conmunem sese hominum mensuram cohibebat, nunc vero pul-10 sare caelum summi verticis cacumine videbatur: quae cum altius caput extulisset, ipsum etiam caelum penetrabat respicientiumque hominum frustrabatur intuitum. Vestes erant tenuissimis filis, subtili artificio, indissolubili materia perfectae, quas, uti post cadem prodente 15 cognovi, suis manibus ipsa texuerat. Quarum speciem, veluti fumosas imagines solet, caligo quaedam neglectae vetustatis obduxerat. Harum in extremo margine  $\Pi$ , in supremo vero  $\Theta$  legebatur intextum. Atque inter utrasque litteras in scalarum modum gradus qui-20 dam insigniti videbantur, quibus ab inferiore ad superius elementum esset adscensus. Eamdem tamen vestem violentorum quorumdam sciderant manus, et particulas, quas quisque potuit, abstulerant. Et dextra quidem eius libellos, sceptrum vero sinistra gestabat. 25 Quae ubi poeticas Musas vidit nostro adsistentes toro fletibusque meis verba dictantes, conmota paullisper ac torvis inflammata luminibus, quis, inquit, has scenicas meretriculas ad hunc aegrum permisit accedere, quae dolores eius non modo nullis remediis foverent,

I. 1. dum ego m. 2Bfg mec. om. 1B. tac. ipse mec. A. tac. mec. ipse Vall. — 2 lacrimabilemque Z. — signarem] ABCDp. design. Zefgim Edd. vett. X. etc. — 4. ard. ocul. A — 6. quanvis enim ita e. — 6. plena for. aevi B. — 8. ambig. erat efip Barthit cd. — 10. summo C. — 11. alt. cap.] ABCDZefgp. cap. altius imHKLNQXetc. cael. et. A. respic. sese hom. Bp. sese resp. ZHKLNV. in ips. — pen. sese, resp. coni. Barth. — 13. Vestes autem er. ef. Vest. aut. eius er. t. Vest. eius er. coni. Lind. intuitus NVGlar. tenussimus D. indissolubili] V11. ABCDZefg (im.) HKENQ Lind. indissolubilique X. etc. et ind. p. — 14. quas — texuer. om. 1C. potest D. ead. mlhi pr. p. — 15. ipsa om. AHLNQVα. — 18. Il graecum ABCD. p graecum Cet. codd. et edd. vett. Θ om. B. THK. — 19. in m. scal. B. scol. A. — 20. inferiori C. — 21. ess. elem. Ap. — 22. man. scid. Ce. et om. L. — 23. poterat ZfgK Bosti fragm. potuerat coni. Lind. abstulerat V2. ZeQ. abstulerunt (ant?) A. — 24. gerebat AHKNQVα Dess. Glar. — 26. dict. verba Z. — 28. accedere] Cd. ap. Wass. ad Sall. Cat. 47. pervenire. — 29. ullis AegipN. rem. fov.] ABCDetc. Vall. fov. rem. HL. X. Vulp. etc.

verum dulcibus insuper alerent venenis? Hae sunt enim, quae infructuosis adfectuum spinis, uberem fructibus rationis segetem necant, hominumque mentes adsuefaciunt morbo, non liberant. At si quem profanum, uti vulgo solitum, nobis blanditiae vestrae detra- 5 herent, minus moleste ferendum putarem; nihil quippe in eo nostrae operae laederentur; hunc vero Eleaticis atque Academicis studiis innutritum? Sed abite potius Sirenes usque in exitium dulces meisque eum Musis curandum sanandumque relinquite. His ille chorus in- 10 crepitus deiecit humi maestior vultum, confessusque rubore verecundiam limen tristis excessit. At ego, cuius acies lacrimis mersa caligaverat, ne dinoscere possem, quaenam haec esset mulier tam inperiosae auctoritatis, obstupui visuque in terram defixo, quid- 15 nam deinceps esset actura, expectare tacitus coepi. Tum illa propius accedens in extrema lectuli mei parte consedit, meumque intuens vultum luctu gravem atque in humum maerore deiectum, his versibus de nostrae mentis perturbatione conquesta est. par une un quantitant locie autretos

II. Heu, quam praecipiti mersa profundo Mens hebet, et propria luce relicta Tendit in externas ire tenebras, Terrenis quotiens flatibus aucta Crescit in inmensum noxia cura! Hic quondam caelo liber aperto Suctus in aetherios ire meatus Cernebat rosei lumina solis, Visebat gelidae sidera lunae, Et quaecunque vagos stella recursus

10

1. ver. etiam d. f. — 2. a fruct. p. — 3. hom. — liber. suprascr. in A. — 4. ac si H. — 5. nob.] ACgietc. Vulp. ete. vobis BD Vall. detrah. nob. m. ip. — 7. achad. ABCD. — 8. inn. Sed] ABCDZHLKNQa Vall. attigistis enutr. Cet. X. Vulp. etc. nutr. detrahitis g. enutr. allexistis V. innutr. ACD Misnens. 1. nutr. B. enutr. Cet. — 9. que om. D. — 10. sanand. om. A. — 11. confususq. Bef. — 13. caligaverat] AB. caligaret D. caligarat X. etc. ne] A. nec Cet. ut nec L. Wolf. — 15. actor. B. obst. et ego vis f. — 16. esset mulier act. efp. — 17. Tunc efim. illa om. Erf. — 19. defixum c. glossa deiect. A. verbis (c. gl. versibus) Aefg Erf. — 20. sic conq. f. —

II. 3. extremas gim Helmst. 2. 3. Mogunt. 1. Leyser. — 4. aucta]
ABCD. Vall. acta Cet. X. Vulp. etc. — 5. in om. 1Bg. — 7. Asuet. B. Suetos D -

Exercet varios flexa per orbes, Conprensam numeris victor habebat. Quin etiam caussas, unde sonora Flamina sollicitent aequora ponti, 15 Quis volvat stabilem spiritus orbem, Vel cur Hesperias sidus in undas Casurum rutilo surgat ab ortu, Quis veris placidas temperet horas, Ut terram roseis floribus ornet, 20 Quis dedit ut pleno fertilis anno Auctumnus gravidis influat uvis, Rimari solitus atque latentis Naturae varias reddere caussas. Nunc iacet effeto lumine mentis 25 Et pressus gravibus colla catenis Declivemque gerens pondere vultum, Cogitur, heu, stolidam cernere terram.

II. Sed medicinae, inquit, tempus est, non querelae
Tum vero totis in me intenta luminibus: Tune ille es,
ait, qui nostro quondam lacte nutritus, nostris educatus alimentis, in virilis animi robur evaseras? Atqui
5 talia contuleramus arma, quae nisi prior abiecisses, invicta te firmitate tuerentur. Agnoscisne me? quid taces? pudore an stupore siluisti? mallem pudore, sed
te, ut video, stupor oppressit. Cumque me non modo
tacitum, sed elinguem prorsus mutumque vidisset, ad10 movit pectori meo leniter manum; et, nihil, inquit, periculi est, lethargum patitur, conmunem inlusarum mentium morbum. Sui paullisper oblitus est; recordabitur

<sup>12.</sup> compnssam in A. — 14. sollicitant BepHKLN. — 16. sydus DC (sic semper). — 18. quid ABCDg Helmst. omn. Vall. quis ef etc. X. Vulp. etc. placitas HK Dess. temperat eg. — 19. terras LN. X. Vulp. etc. — 20. quid Erford. Vall. — 21. effluat m confl. f. — 24. effecto B. —

II. 1. inq. t. e. non] A. Vall. potius t. e. quam Cet. X. Vulp. etc. [pot. om. D, utrum non an quam?]. m. tibi i. t. e. quam potius non  $B \infty f$ . i. t. quam [a 2. m.] g t. e. pot. quam  $HK\alpha$  magis t. — quam q.  $Up \infty im$ . — 2. oculis suprascr. lum. A. tune es ille CefimKH. X. Vulp. etc. tu esne i.  $LNV\alpha$  nut. quond. n. lacte C. — 3. nostrisque tp. — 4. Atq. tibi tal. eftp. def. Barth. (Adv. VI, 9.) — 5. prius egim LNV. X etc. prior Cet., et. Vall. omn., Vinc. Bellov. sp. h. XXII, 16. te tibi firm. cont. Barth. (l. l.) — 6. me inquit t. — 10. levit. gpHL. — 11. loetharg. D. letarg. ABCg. — 12. suique fm. —

facile, si quidem nos ante cognoverit. Quod ut possit, paullisper lumina eius mortalium rerum nube caligantia tergamus. Haec dixit oculosque meos fletibus undantes contracta in rugam veste siccavit.

III. Tunc me discussa liquerunt nocte tenebrae Luminibusque prior rediit vigor,

Ut cum praecipiti glomerantur sidera Coro Nimbosisque polus stetit imbribus,

Sol latet ac nondum caelo venientibus astris,
Desuper in terram nox funditur.

Hanc si Threicio Boreas emissus ab antro Verberet et clausum reseret diem,

Emicat et subito vibratus lumine Phoebus Mirantes oculos radiis ferit.

III. Haud aliter tristitiae nebulis dissolutis, hausi caelum, et ad cognoscendam medicantis faciem mentem recepi. Itaque ubi in eam deduxi oculos intuitumque defixi, respicio nutricem meam, cuius ab adolescentia Iaribus obversatus fueram, Philosophiam. Et quid, 5 inquam, tu in has exilii nostri solitudines, o omnium magistra virtutum, supero cardine delapsa venisti? an ut tu quoque mecum rea falsis criminationibus agiteris? An, inquit illa, te alumne desererem nec sarcinam, quam mei nominis invidia sustulisti, conmunicato tecum 10 labore partirer? Atqui Philosophiae fas non erat incomitatum relinquere iter innocentis, meam scilicet criminationem vererer, et quasi novum aliquid acciderit,

 sui siq. fHKLNQVα. cognovit e. recognoverit p Vulp. etc. poss. cognoscere g. p. agnosc. L. — 4. veste sua im. —

III. 1. Tum C. — 2. que om. D. — 3. praeciti c. gl. veloci D. — 4. nimbosusq. Alg. — 7. amiss. ef. treic. AC. trahic. Bp Helmst. 1.2 traic. giL Helmst. 3. thraic. ZKH Leyser. — 8. verberat 1Bep. clarum coni. Wakefield. ad Lucret. VI, 114. reseret Omnes. —

III. 1. Haut ABC (sic fere semper). — 3. in eam ubi A. — 4. respexi efip. in cui. ZefmipLNVαX. Vall. etc. Cet. in om. — 5. obvers.] (observatus A) BCDetc. Vall. convers. i. advers. H. vers. Flor. X.

Vulp.etc.— 6. nostri om. A. sol. nost. ex. o mag. omn. v. B. o om. D.— 7. superno LQVGlar, a superno N supremo fim.— 7. venisti om. D. venistis B.— 8. criminibus Befgi~(gl.in~A).— 9. illa om. fLN. te om. 1B. o alumn. X.e.rec. cdd...rd...Not. ne R. ob invidiam ip nom. ex livore sust. LN sumpsisti C.— 12. iter tui in g.— 13. novi V2. fiLFlor. Vulp. etc.—

perhorrescerem? Nunc enim primum censes apud inprobos mores lacessitam periculis esse sapientiam? Nonne apud veteres quoque ante nostri Platonis aetatem magnum certamen saepe cum stultitiae temeritate 5 certavimus? eodemque superstite praeceptor eius Socrates iniustae victoriam mortis me adstante promeruit? Cuius hereditatem cum deinceps Epicureum vulgus ac Stoicum ceterique pro sua quisque parte raptum ire molirentur meque reclamantem renitentemque velut in 10 partem praedae detraherent, vestem, quam meis texueram manibus, disciderunt, abreptisque ab ea panniculis totam me sibi cessisse credentes abiere. In quibus, quoniam quaedam nostri habitus vestigia videbantur, meos esse familiares inprudentia rata, nonnullos 15 eorum profanae multitudinis errore pervertit. Quod si nec Anaxagorae fugam nec Socratis venenum nec Zenonis tormenta, quoniam sunt peregrina, novisti, at Canios at Senecas at Soranos, quorum nec pervetusta nec incelebris memoria est, scire potuisti. Quos nihil 20 aliud in cladem detraxit, nisi quod nostris moribus instituti, studiis inproborum dissimillimi videbantur. Itaque nihil est quod admirere, si in hoc vitae salo circumflantibus agitemur procellis, quibus hoc maxime propositum est, pessimis displicere. Quorum quidem 25 tametsi numerosus est exercitus, spernendus tamen est: quoniam nullo duce regitur, sed errore tantum temere ac passim limphante raptatur. Qui si quando contra nos aciem struens valentior incubuerit, nostra quidem dux copias suas in arcem contrahit, illi vero circa di-30 ripiendas inutiles sarcinulas occupantur. At nos desuper inridemus vilissima rerum quaeque rapientes securi totius furiosi tumultus eoque vallo muniti, quo grassanti stultitiae adspirare fas non sit.

1. sic perhorr. RV2. Vulp. etc. num  $LNV\alpha$  numquid en. ip. ergo prim. A. — 2. lacess. — veter. om. B. — 4. cert. saepe ] ACD. saepe cert. Cet. X. etc. certam. om. 1B. — 6. astante ACD. — 7. cum om. 1B. — 9. velud D. — 10. detrah.] AB(D?) fip Ms. Rths. trah. Cet. X. etc. — 10. meis m. tex. Cf. — 12. particulis ab ea CZK. concessisse gm. — 12. abirere B. — 15. per errorem subfertit p. — 17. tormentum A. ac can. ac sen. ac eHL ac sor, f. — 20. delecit Ms. Rtths. — 22. quod om. B. mirere 1B. — 23. circumstantibus BGlar. Helfr. — 25. num. est] AD. est om. ZErf.  $NQV\alpha$  est num. Ceteri. tam. sp. est Vinc. Bell. sp. h. XXII, 16. — 26. qui n. Vinc. ib. — 27. limphatice Cp. — 29. trahit B. — 30. derip. B. inutil. om. A. sarcinas m. Ac nos ZQGlar. — 33. non fas sit A.

IV. Quisquis conposito serenus aevo Fatum sub pedibus dedit superbum Fortunamque tuens utramque rectus, Invictum potuit tenere vultum; Non illum rabies minaeque ponti Versum funditus excitantis aestum, Nec ruptis quotiens vagus caminis Torquet fumificos Vesevus ignes, Aut celsas soliti ferire turres Ardentis via fulminis movebit. Ouid tantum miseri feros tyrannos Mirantur sine viribus furentes? Nec speres aliquid nec extimescas, Exarmaveris inpotentis iram: At quisquis trepidus pavet vel optat, Quod non sit stabilis suique iuris, Abiecit clypeum locoque motus Nectit, qua valeat trahi, catenam.

IV. Sentisne, inquit, haec atque animo inlabuntur tuo? an ὄνος λύρας? Quid fles, quid lacrimis manas? ἐξαύδα, μὴ κεύθε νόφ. Si operam medicantis expectas, oportet vulnus detegas. Tum ego conlecto in vires animo: Anne adhuc eget admonitione, nec per se satis eminet fortunae in nos saevientis asperitas? Nihilne te ipsa loci facies movet? Haeccine est bibliotheca, quam certissimam tibi sedem nostris in laribus ipsa delegeras? in qua mecum saepe residens de humanarum divinarumque rerum scientia disserebas? Talis 10 habitus talisque vultus erat cum tecum naturae secreta

IV. 2. agit 2BqQ egit A1BCDetc. Em. Rud. Agricola. — 6. exagitantis Codd. met omn. et T1. V11. R. agitant. Edd. vett. omn. Em. Rud. Langius [Num T2. excit ??]. — 7. vagos A. — 8. fumificus A. — 9. Haut Zefp Helmst. 2. LNVDess. ac m Helmst. 3. — 11. saevos Codd. [praeter T2.?] et edd. vett. omn. Em. Lang. — 13. Nec sp. A. ne L. Wolf. — 14. potent. A. — 15. optet 1BD. — 18. valet A. —

IV. 2. an ὄν.] (ανανος Α) λύο. (λιο Α) ABCD. Esne (Vall.) ὅν. πρὸς λύοαν Χ Vulp. etc. εξΑΙαΛ ΚΗΚεΤΘΝΙΝ. Quid fles etc. Α. (In BCD verba graeca legi non possunt.) Esne asinus ad liram confiteare mihi et ne abscondas (occultes) mala Rec. codd. et edd. nett.; eadem verba in vett. mtis glossae inveniuntur. Vd. Hom. Il. α, 363. — 4. op. ut ZeHLKNQ Vα X. Vinc. Bell. h. XXII, 16. Vulp. etc. quod vuln. f. det. tuum IIKLNQ Vα X. Vulp. etc. — ego inquam gp. ego dixi e. — 7. fac. loci BL haecc. illa est e haec nunc e. g. — 9. divin. hum. rer. eg. X. Vulp. etc. — 10. apte diss. L. —

rimrarer, cum mihi siderum vias radio describeres, cum mores nostros totiusque vitae rationem ad caelestis ordinis exemplar formares. Haeccine praemia referimus tibi obsequentes? Atqui tu hanc sententiam Platonis ore 5 sanxisti: Beatas fore respublicas, si eas vel studiosi sapientiae regerent, vel earum rectores studere sapientiae contigisset. Tu eiusdem viri ore hanc sapientibus capessendae reipublicae necessariam caussam esse monuisti, ne inprobis flagitiosisque civibus urbium relicta 10 gubernacula, pestem bonis ac perniciem inferrent. Hanc igitur auctoritatem secutus, quod a te inter secreta otia didiceram, transferre in actum publicae administrationis optavi. Tu mihi et qui te sapientium mentibus inseruit deus, conscii, nullum me ad magistratum, nisi 15 conmune bonorum omnium studium, detalisse. cum inprobis graves inexorabilesque discordiae, et quod conscientiae libertas habet, pro tuendo iure spreta potentum semper offensio. Quotiens ego Conigastum in inbecillis cuiusque fortunas inpetum facientem obvius 20 excepi, quotiens Triguillam regiae praepositum domus ab incepta, perpetrata iam prorsus iniuria deieci, quotiens miseros, quos infinitis calumpniis inpunita barbarorum semper avaritia vexabat, obiecta periculis auctoritate protexi! Numquam me ab iure ad iniuriam 25 quisquam detraxit. Provincialium fortunas, tum privatis rapinis, tum publicis vectigalibus pessumdari, non aliter quam qui patiebantur, indolui. Cum acerbae famis tempore gravis atque inexplicabilis indicta coemptio profligatura inopia Campaniam provinciam videre-30 tur, certamen adversum praefectum praetorii communis

<sup>3.</sup> Haecc. sunt p. quae r. A. — 4. Atqui] Omn. m. atque Vulp. etc. Plat. ore] Cf. de Rep. V, 18. p. 473 DE. — 7. sap. om. 1A. Tu etiam ei. C. Vd. Reip. VI, p. 485—87. — 8. nec. es. caus. A. — 10. pest. ferr. T1. RBDgHK Flor. ego (supr. igit.) gm. auct. ego s. C. — 14. estis consc. ZmipH X. Vulp. etc. cons. est. efgL.NV. Cet. om. est. (In A sup. consc. script. est a manu sec. XV.) — me om. 1A. — 15. Perinde C. Inde mihi c. ep. — 16. inpr. flagitiosisque D. disc. fuerunt Zefmp. — 17. spreta est ep mihi sp. g spr. a me t Vinc. tb. potentium CDHQ Vinc. tb. potentiorum ZK Vull. etc. — 18. ego obvius el — fac. exc. Erf. — 19. cuiasq. Graff. in om. 1BptL (imbecillus) Graff. in inbecilli D. — 20. trigguil. V2. triguill. D. quot. miseros tr. Z. — 21. et iam inc. C et perp. V2. RZefHKQ Glar. perpetrataque tm LNVaX. etc. que om. ABCDgp. pperataque V1. prors. iam B. — 24. Numq. euim me B. de ilur. t. — 26. rap. publ. 1B. vect. publ. A. — 28. et A. — 29. prov. om. L. —

conmodi ratione suscepi, rege cognoscente contendi, et ne coemptio exigeretur, evici. Paulinum consularem virum, cuius opes palatinae canes iam spe atque ambitione devorassent, ab ipsis hiantium faucibus traxi. Ne Albinum consularem virum praeiudicatae accusations 5 poena corriperet, odiis me Cypriani delatoris opposui. Satisne in me magnas videor exacervasse discordias? sed esse apud ceteros tutior debui, qui mihi amore iustitiae nihil apud aulicos, quo magis essem tutior, reservavi. Quibus autem deferentibus perculsi sumus? 10 quorum Basilius olim regio ministerio depulsus in delationem nostri nominis alieni aeris necessitate conpulsus est, Opilionem vero atque Gaudentium, cum ob innumeras multiplicesque fraudes ire in exilium regia censura decrevisset, cumque illi parere nolentes sacra- 15 rum sese aedium defensione tuerentur conpertumque id regi foret, edixit: ut ni intra praescriptum diem Ravenna urbe decederent, notas insigniti frontibus pellerentur. Quid huic severitati posse adstrui videtur? Atqui in eodem die deferentibus eisdem nominis nostri de- 20 latio suscepta est. Quid igitur? nostraene artes ita meruerunt? an illos accusatores iustos fecit praemissa dampnatio? Itane nihil fortunam puduit, si minus accusatae innocentiae, at accusantium vilitatis? At, cuius criminis arguimur, summam quaeris? Senatum dicimur 25 salvum esse voluisse. Modum desideras? delatorem, ne documenta deferret, quibus senatum maiestatis reum

2. devici B ev. vendere cogerentur C.— 2. Paulin.] Codd, m. omn. Vall. Paulin. X.— 3. palatinae] A1BCD T1. V11. palatini Cet.
— 4. ab om. Helfr. [?] detr. f retr. e Glar. extr. i.— 5. vir. om. A.— 6. cipr. AB. ciprini D.— 7. exacerv] ABCDg Vall. etc. exacerbasse ZefimpHKNVa Glar. Cally. X. exacusse Rtth.— 9. aul. ap. C aliquos B.— 10. observ. LNVa serv. X. Vulp. etc. percussi 1i propulsi m.— 11. Basil. unus ol. ZLNa Flor. a reg. pLNVa.— 14. innumerosas i innumerabilis e iniurias atque coni. Crescius. X. Vulp. etc. atque mult. eLNVa.— 17. ni] ABCDf Vall. nisi Cet. X. Vulp. etc. intra] A1BCDmpHKQ Rtth. Vall. etc. om. f. infra 2BZegiLNVaX.— 18. a Rav. efiLNVa de Rav. p (Rab. gl. A: rabono) disced. fim Ritth. Glar. notas] ABCD fgimZHKQa X. etc. per not. epLNV notis Ritth. Vulp. etc.— 20. in eod.] Aefip in ead. g in eo die BCDV2. eo die V1. HKQa eodem X. Vall. etc. (num e codd.?) n. nom. s. e. delaptio B.— 21. ne om. 1A.— 23. fort. nih C.— 24. et acc. Graff. vilitas ABCDT1. V11. ZqK vilitas pudori debuisset Recc. edd. et edd. vtl. [mi?] vilitatis Glar. X. etc. utilitatis Flor. at ac cui. A. ac Graff.

<sup>— 25.</sup> crim. caussa HLNQVα Dess, Φe. — 26. salv. e. vol. A. — 27. ferret A. sen. laesae m. fimLNVα X. Graff. —

faceret. inpedisse criminamur. Quid igitur o magistra censes? inficiabimur crimen, ne tibi pudori simus? At volui, nec unquam velle desistam. Fatebimur? sed inpediendi delatoris opera cessabit. An optasse illius ordinis salutem nefas vocabo? ille quidem suis de me decretis, uti hoc nefas esset, effecerat; sed sibi semper mentiens inprudentia, rerum merita non potest inmutare, nec mihi Socratico decreto fas esse arbitror vel occuluisse veritatem vel concessisse mendacium.

10 Verum id quoquo modo sit, tuo sapientiumque iudicio aestimandum relinquo. Cuius rei seriem atque veritatem, ne latere posteros queat, stilo etiam memoriaeque mandavi. Nam de conpositis falso litteris, quibus libertatem arguor sperasse Romanam, quid attinet dicere?

15 Quarum fraus aperta patuisset, si nobis ipsorum confessione delatorum, quod in omnibus negotiis maximas vires habet, uti licuisset. Nam quae sperari reliqua libertas potest? Atque utinam posset ulla! Respondissem Canii verbo, qui cum a C. Caesare Germanici filio

20 conscius contra se factae coniurationis fuisse diceretur: Si ego, inquit, scissem, tu nescisses. Qua in re non ita sensus nostros maeror hebetavit, ut inpios scelerata contra virtutem querar molitos, sed quae speraverint effecisse vehementer admiror. Nam deteriora

25 velle nostri fuerit fortasse defectus, posse contra innocentiam, quae sceleratus quisque conceperit inspectante deo, monstri simile est; unde haud iniuria tuorum quidem familiarium quaesivit: Si quidem deus, inquit, est, unde mala? boua unde, si non est? Sed fas fue-30 rit nefarios homines, qui bonorum omnium totiusque

<sup>23.</sup> ea quae HLNa. speravert (= unt) CZe1g. speraverant i. = 25. fuerint A. posse c. ] ABC1D (2 sed p ) efgmp T1.  $V_{II}$ . p. autem c. ZHKLNQVa perficere autem p. c. Glar, sed posse effecisse c. i. posse vero c. Cet. X. etc. = 27. monstro efpHKLNQVa. = 28. siq. inq. d. A d. est inq. Dg. = 29. mala proveniunt p unde sunt mala m bona unde ] AB. bona vero u. Cet. X. etc. Sed si f. ZefKN

senatus sanguinem petunt, nos etiam, quos propugnare bonis senatuique viderant, perditum ire voluisse. Sed num idem de patribus quoque merebamur? Meministi, ut opinor, quoniam me dicturum quid facturumve praesens semper ipsa dirigebas. Meministi, inquam, Vero- 5 nae cum rex avidus exitii conmunis, maiestatis crimen in Albinum delatum ad cunctum senatus ordinem transferre moliretur, universi innocentiam senatus quanta periculi mei securitate defenderim. Scis me haec et vera proferre et in nulla unquam mei laude iactasse. 10 Minuit enim quodam modo se probantis conscientiae secretum, quotiens ostentando quis factum recipit famae pretium. Sed innocentiam nostram quis exceperit eventus vides; pro verae virtutis praemiis falsi sceleris poenas subimus, et cuius unquam facinoris mani- 15 festa confessio ita iudices habnit in severitate concordes, ut non aliquos vel ipse ingenii error humani vel fortunae conditio cunctis mortalibus incerta submitteret? Si inflammare sacras aedes voluisse, si sacerdotes inpio iugulare gladio, si bonis omnibus necem struxisse 20 diceremur, praesentem tamen sententia confessum convictumve punisset. Nunc quingentis fere passuum milibus procul moti atque indefensi ob studium propensius in senatum morti proscriptionique dampnamur: o meritos de simili crimine neminem posse convinci! cu- 25 ius dignitatem reatus ipsi etiam, qui detulere, viderunt: quam uti alicuius sceleris admixtione fuscarent, ob ambitum dignitatis sacrilegio me conscientiam polluisse mentiti sunt. Atqui et tu insita nobis, omnem rerum mortalium cupidinem de nostri animi sede pellebas, et 30 sub tuis oculis sacrilegio locum esse fas non erat. Instillabas enim auribus cogitationibusque meis cottidie

<sup>1.</sup> et nos B, — propugnatore D. — 4. facturum vere i. — 5. ipsa semp. gimLNV X. Vulp. etc. — 6. exit. com.] ABCDZegp HKQ Glar. comm. ex. fimLNVα X. etc. — 7. Alb. consularem B. del. om.1B. totum sen. B. — 9. per. m.] AB mei per. Cet. X. Vulp. etc. mei secur. p. Vall. et haec ef et om. L. nullam — laudem fErf. Flor. — 12. ostendendo ZfL. recep. egErf. — 13. excepit viñes B. — 17. ing. err. h.] ABDefgipLNQ Vα Glar. h. err. ing. CZmHKX. etc. — 18. inc. mort. D. — 19. voluissem fLNVα. — 20. glad. iug. A. iugulasse mi. — 21. conf. me conv. By. convictum-que B. convictum me fiLNVα. Nunc vero q. LNVα. — 22. mil. pass. Aef. remoti m. — 23. defessi C. — 25. merito ABCDZ meritos Cet. X. etc. — 28. consc. meam Lα meam consc. im. — 29. et om. ACQ. tu et Z. — 30. depell. c. cupitidatem L. — 31. fas loc. esse LNVα. — 32. meis cott.] ABD quot. meis Cet. X. etc. —

Pythagoricum illud  $\tilde{\epsilon}\pi o v \Im \epsilon \tilde{\varphi}$ . Nec conveniebat vilissimorum me spirituum praesidia captare, quem tu in hanc excellentiam conponebas, ut consimilem deo faceres. Praeterea penetral innocens domus, honestissimo-5 rum coetus amicorum, socer etiam sanctus et aeque actu ipso reverendus ab omni nos huius criminis suspicione defendunt. Sed o nefas! illi vero de te tanti criminis fidem capiunt, atque hoc ipso videbimur adfines fuisse maleficio, quod tuis inbuti disciplinis, tuis insti-10 tuti moribus sumus. Ita non est satis nihil mihi tuam profuisse reverentiam, nisi ultro tu mea potius offensione lacereris. At vero hic etiam nostris malis cumulus accedit, quod existimatio plurimorum non rerum merita, sed fortunae spectat eventum, eaque tantum iu-15 dicat esse provisa, quae felicitas conmendaverit. fit, ut existimatio bona prima omnium deserat infelices. Qui nunc populi rumores, quam dissonae multiplicésque sententiae, piget reminisci. Hoc tantum dixerim: ultimam esse adversae fortunae sarcinam, quod dum 20 miseris aliquod crimen affigitur, quae perferunt, meruisse creduntur; et ego quidem bonis omnibus pulsus, dignitatibus exutus, existimatione foedatus, ob beneficium supplicium tuli. Videre autem videor nefarias sceleratorum officinas gandio laetitiaque fluitantes, per-25 ditissimum quemque novis delationum fraudibus inminentem, iacere bonos nostri discriminis terrore prostratos, flagitiosum quemque ad audendum quidem facinus

<sup>1.</sup> ἐπ. θεων A. c. ql. deo non diis. ἐπον θεὸν D. ἐπω θνθηων C. Enoyhenon. i. deo non diis serviendum sive ∞ recc. cdd. et edd. vett. servi deo Graff. — 4. penetrale Vulp. etc. — 5. socer et. sanct.] ABDZgHKQ Glar. soc. et s. Simachus Cp ∞ e. soc. et s. s. LNVα soc. et. Sym. sanct. fVall. soc. Sym. sanct. im X. Vulp.etc. — 6. actu ipso] ABCDZefgimHKLNQ Vα X. Vulp. etc. ipse p. om. V1. ac tu ipsa Sitzm. coni., Vall. crim. hui. LNα. — 8. vid. adf. fuisse] CDZefgpHQKV Vall. videb. adf. erim. hui. LNα. — 8. vid. adf. fuisse] CDZefgpHQKV Vall. videb. adf. exse A videb. aff. m. fuisse B, videmur aff. f. Glar. videmur aff. m. LNα Helfr. (n u m fm?) aff. fuisse videm. X. Vulp. — 9. mor. inst. tuisque inb. su mus disc. A. mor. inst. tuisimb. disc. LVGlar. t. inst. mor. inb. disc. Nα. — 10. itaque Glar. prof. rev.] ACD(?) Zefp. t. rev. prof. B. prof. t. rev. Cet. X. etc. — 12. et. hic B. tumultus g tumulus e. — 14. mer. rer. B. expect. ef. — 16. estim. BpL. — 17 rum. pop. Def. — 18. me pig. p ∞ t quod pig. m. dix. ego etLNVα. dix. bonis aliquod u. C. 20. crim. al. Af. affigitur ABCZefgimpHKLNQ Vα X. Vulp. etc. affigitur Rtth. affingitur coni. Sitzm. D Vall. — 21. quidem] ABCDctc. siquid. LNVα Vall. — 23. pertuli V1. imLN. tuli sup. α. — 24. fluentes A(et gl. C.) — 25. delaption. B. —

inpunitate, ad efficiendum vero praemiis incitari: insontes autem non modo securitate, verum ipsa etiam defensione privatos. Itaque libet exclamare:

V. O stelliferi conditor orbis, Qui perpetuo nixus solio Rapido caelum turbine versas Legemque pati sidera cogis, Ut nunc pleno lucida cornu Totis fratris obvia flammis Condat stellas luna minores, Nunc obscuro pallida cornu, Phoebo propior lumina perdat. Et qui primae tempore noctis Agit algentes Hesperus ortus, Solitas iterum mutet habenas Phoebi pallens Lucifer ortu. Tu frondisluae frigore brumae Stringis lucem breviore mora: Tu, cum fervida venerit aestas, Agiles noctis dividis horas. Tua vis varium temperat annum, Ut quas Boreae spiritus aufert, Revehat mitis Zephyrus frondes: Quaeque Arcturus semina vidit, Sirius altas urat segetes. Nihil antiqua lege solutum Linquit propriae stationis opus, metalia compose simula 25 Omnia certo fine gubernans Hominum solos respuis actus Merito rector cohibere modo. Nam cur tantas lubrica versat Fortuna vices? premit insontes Debita sceleri noxia poena, At perversi resident celso Mores solio sanctaque calcant Iniusta vice colla nocentes.

## faciend. Ap. — 3. exclamare ad deum caeli efLNVα. —

V. 2. nexus ef NVα. — 4. legesque A. — 6. fratris obv.] Omn. m. Vulp. etc. et obv. coni. Murmellius. Glar. X. Vall. — 12. mutet] ABCDZeqimHK etc.Glar. Vall. mutat fp Nα X. Vulp. etc. — 16. fervescens Helfr. fervidens Amstelod. 1632. fecunda i. — 17. nocti CDZHKQ. noctis Cet. — 24. linquit et p. f. — 31. rescid. B. alto A. ac Vinc. B. h. XXII, 16. —

Latet obscuris condita virtus 35 Clara tenebris instusque tulit Crimen iniqui. Nil periuria, nil nocet ipsis Fraus mendaci compta colore. Sed cum libuit viribus uti, 40 Quos innumeri metuunt populi, Summos gaudent subdere reges. O jam miseras respice terras, Quisquis rerum foedera nectis. Operis tanti pars non vilis 45 Homines quatimur fortunae salo. Rapidos rector conprime fluctus, Et quo caelum regis inmensum Firma stabiles foedere terras.

V. Haec ubi continuato dolore delatravi, illa vultu placido nihilque meis questibus mota: cum te, inquit, maestum lacrimantemque vidissem, illico miserum exulemque cognovi. Sed quam id longinquum esset 5 exilium, nisi tua prodidisset oratio, nesciebam. Sed tu quam procul a patria non quidem pulsus es, sed aberrasti, ac si te pulsum existimari mavis, te potius ipse pepulisti; nam id quidem de te numquam cuiquam fas fuisset. Si enim cuius oriundus sis patriae reminisca-10 ris, non, uti Atheniensium quondam, multitudinis inperio regitur, sed εξε κοίρανος ἐστίν, εξε βασιλεύς, qui frequentia civium non depulsione laetatur: cuius agi frenis atque obtemperare iustitiae summa libertas est. An ignoras illam tuae civitatis antiquissimam legem,

34. om. B. et vv. 35. 36. in un contrah.— 36. in. hominis Bosti fragm. in. hom. heu deus alme f.— 38. mendaci] coni. Dilthey. 2ACZ Helmst. 1. Magunt. 1 2. Vall. mendacii Cet.— 40. om. B.— 45. rabidos D, cf. Not. ad II, carm. 2, 1.— 48. stabili coni. Wakefield. ad Lucr. V, 1001.—

V. 1. deblateravi Cally. declaravi Helfr. plac. vultu A. — 2. questionibus ABD. — 3. o alumne maest. V1. lacrimantem te L. lacrimabilemque A. — 4. te cogn. e. — 5. longum B. — tu quam pr.] ABCD etc. (gl. A: valde). tu pr. Ritth. Vall. etc. [quam] Sitzm. — 7. ac si] ABp [D?]. at si Cet., X. etc. ober. fgl. existimare A1B. me potius D ipse te p. repul. C. — 9. sis or. C. reminiscare AB. — 11. κοιφανως εσθιν και εις D. εςφῖνος νετιν ηις βασίλημ. c. gl. unus deus unus eis rex C. unus enim deus est et un. rex e cof etc. [In B verba graeca legi non possunt]. ἀλλὰ εἰς βασ. ἐστιν, εἰς κοίφ. Glar. Vulp. etc. Cf. Hom. Il. β, 204. — 12. laetetur A. — 13. est om. L.— 14. antiquiss. t. civit. leg. A.—

qua sancitum est, ei ius exulare non esse, quisquis in ea sedem fundare maluerit? Nam qui vallo eius ac munimine continetur, nullus metus est, ne exul esse mereatur. At quisquis inhabitare eam velle desierit, pariter desinit etiam mereri. Itaque non tam me loci 5 huius quam tua facies movet, nec bibliothecae potius comptos ebore ac vitro parietes quam tuae mentis sedem requiro; in qua non libros, sed id quod libris pretium facit, librorum quondam meorum sententias conlocavi. Et tu quidem de tuis in conmune bonum 10 meritis vera quidem, sed pro multiudine gestorum tibi pauca dixisti; de obiectorem tibi vel honestate vel falsitate cunctis nota memorasti; de sceleribus fraudibusque delatorum recte tu quidem strictim attingendum putasti, quod ea melius uberiusque recognoscentis om- 15 nia vulgi ore celebrentur. Increpuisti etiam vehementer iniusti factum senatus: de nostra etiam criminatione doluisti, laesae quoque opinionis dampna flevisti: postremus adversus fortunam dolor incanduit, conquestusque non aequa meritis praemia pensari. In extremo 20 Musae saevientis, uti quae caelum, terras quoque pax regeret, vota posuisti. Sed quoniam plurimus tibi adfectuum tumultus incubuit, diversumque te dolor, ira, maeror distrahunt, uti nunc mentis es, nondum te validiora remedia contingunt. Itaque lenioribus paullisper 25 utemur, ut quae in tumorem perturbationibus influenti-bus induruerunt, ad acrioris vim medicaminis recipiendam tactu blandiore mollescant.

VI. Cum Phoebi radiis grave
Cancri sidus inaestuat,
Tum qui larga negantibus
Sulcis semina credidit,

1. eius ex. Bim eius ex. ius non p eius ex.; si esse L.— 2. maluerint B.— 3. munitione Rtth. met. nullus est A. ei ut ex. C.—
4. destiterit Rtth.— 6. huius om. C.— 8. req. sedem B. in qua
mente g. libror—colloc. om. B.— 10. communione D. quidem om. 1 A.——12. tibi om. B. obiect, quidem tibi NVαGlar.
14. tu om. B.—15. ea quod C.——16. increpasti A.——18. laesae quoque!
ABCDZgHKLNVαVall. Cally. laesaeque Cet. X. Vulp. etc. postremo HK postremo vero adv. LNVα postremum m.————19. conquestusque non] 1ABCDegHKLNVα Glar. conquestusque es non Cet.
X. Vall. etc.——20. compensari LNVα. extremo margine M. s. m∞
iK saev. Mus. A.——21. cael. ut quae Aut utique HLQVα utique K.——24.
nund. B.——25. levior. T1. BCZegHKQ.——27. ad maioris vim D.—

VI. 3. tunc Helmst. 1. - 4. tradidit 11 (2. contulit) p. -

5 Elusus Cereris fide Quernas pergat ad arbores. Numquam purpureum nemus Lecturus violas petas, Cum saevis Aquilonibus 10 Stridens campus inhorruit; Nec quaeras avida manu Vernos stringere palmites, Uvis si libeat frui, Auctumno potius sua 15 Bacchus munera contulit. Signat tempora propriis Aptans officiis deus, Nec, quas ipse coercuit, Misceri patitur vices. 20 Sic quod praecipiti via Certum deserit ordinem, Lactos non habet exitus.

VI. Primum igitur paterisne me pauculis rogationibus statum tuae mentis attingere atque temptare, ut qui modus sit tuae curationis intellegam? Tu vero arbitratu, inquam, tuo quae voles, ut responsurum ro-5 gato. Tum illa: Hunccine, inquit, mundum temerariis agi fortuitisque casibus putas, an ullum credis ei regimen inesse rationis? Atqui, inquam, nullo existimaverim modo, ut fortuita temeritate tam certa moveantur: verum operi suo conditorem praesidere deum scio, nec 10 unquam fuerit dies, qui me ab hac sententiae veritate depellat. Ita est, inquit. Nam id etiam paullo ante cecinisti, hominesque tantum divinae exsortes curae esse deplorasti. Nam de caeteris, quin ratione regerentur, nihil movebare. Papae autem vehementer ad-15 miror, cur in tam salubri sententia locatus aegrotes. Verum altius perscrutemur: nescio, quid abesse coniecto. Sed dic mihi, quoniam deo mundum regi non

5. illus. V1. ft Helmst. 1. H. — 6. pergit e Vulp. etc. — 12. vernas et. — 14. sua pot. B. — 18. coherc. AC. — 20. praeced. V. 21. in B.—

VI. 1. me om. C. — 3. quis efp. Tum BDgte. — 4. tuo inq. C. me ut g. — 6. an null. egL. reg. in.] ACDZfgtHLQ. Vall. ei cred. reg. in. B. in. reg. Cet. Vulp. etc. — 8. moverentur N Glar. — 9. conditorem pr. V1. — 10. me om. 1B. — 11. ita quidem inq. m. illud et etp. — 13. esse om. Erf. — 14. movebaris Af. — 16. esse 1B. — 17. quon. deo] A1BCDg VII. quon. a deo 2B Cet. X. etc. —

ambigis, quibus etiam gubernaculis regatur advertis? Vix, inquam, rogationis tuae sententiam nosco, nedum ad inquisita respondere queam. Num me, inquit, fefellit abesse aliquid, per quod, velut hiante valli robore, in animum tuum perturbationum morbus inrepse- 5 rit? Sed die mihi, meministine, quis sit rerum finis, quove totius naturae tendat intentio? Audiveram, inquam, sed memoriam maeror hebetavit. At qui scis, unde cuncta processerint? Novi, inquam, deumque esse respondi. P. Et qui fieri potest, ut principio cognito, quis sit rerum 10 finis, ignores? Verum hi perturbationum mores, ea valentia est, ut movere quidem loco hominem possint, convellere autem sibique totum extirpare non possint. Sed hoc quoque respondeas velim, hominemne te esse meministi? Quidni, inquam, meminerim? P. Quid igitur 15 homo sit, poterisne proferre? B. Hoccine interrogas, an esse me sciam rotionale animal atque mortale? Scio et id me esse confiteor. Et illa: Nihilne te aliud esse novisti? B. Nihil. P. Jam scio, inquit, morbi tui, aliam vel maximam caussam, quid ipse sis, nosse desisti; quare 20 plenissime vel aegritudinis tuae rationem vel aditum reconciliandae sospitatis inveni. Nam quoniam tui oblivione confunderis, et exulem te et expoliatum propriis bonis esse doluisti. Quoniam vero, quis sit rerum finis, ignoras, nequam homines atque nefarios potentes feli- 25 cesque arbitraris; quoniam vero, quibus gubernaculis mundus regatur, oblitus es, has fortunarum vices existimas sine rectore fluitare. Magnae non ad morbum modo, verum ad interitum quoque caussae; sed sospitatis auctori grates, quod te nondum totum natura de- 30 stituit. Habemus maximum tuae fomitem salutis, veram

2. tuae om. A. — 3. fef. inq. A sed verus ordo indicat. — 4. abesse tibi al. efi. ab h. C ihante B. — 7. conditio i. — 8. Atque ACi. — 9. esse om. D. — 10. quid NV quo modo i quo e. — 11. hi sunt pert. ip perturbationibus AV2. moribus V2. mores ea] 1ABCDefgK mor. et ea HLNQVa Graff. mores sunt ea 2A Cet. X. etc. eaque 1mp Glar. — 13. conv... poss. om1B depellere c. gl. conv. A evellere ZfiLNVaGlar. Wolf. Dessav. autem omnino n. p. sibique t. extirp. A. — 14. homin. om1C. — 17. me sciam] ABCDZgimpHK LNQVa X. Vall. an si me esse nesciam e me esse nesc. f an esse nesc. Vulp. etc. — 18. illa inquit Bfg illa ait ep. aliud te D al... nov. om. HQ. — 19. scio inq.] ABCDZefqpHKLNQVa Glar. Vall. morbi t. inquit im X. Vulp. etc. — 22. conciliandae D. — 23. exulem te et] ABCDZfgimpHKLNQVa Rtth. Glar. Vall. te om. e X. Vulp. etc. — 24. sit praecipuus et verus rer. f. Glar. — 25. atque felices B. — 27. gubernatur A. h. fort. has vic. B. estimas ABCDpHKL QNVa exist. Cet. — 29. caussae sunt Cegim xfp. — 30. grates age mp ago gr. gi gratias refer f. — 31. veram sal. B. —

de mundi gubernatione sententiam, quod eam non casuum temeritati, sed divinae rationi subditam credis.
Nihil igitur pertimescas. Iam tibi ex hac minima scintillula vitalis calor inluxerit. Sed quoniam firmioribus
6 remediis nondum tempus est, et eam mentium constat
esse naturam, ut quotiens abiecerint veras, falsis opinionibus induantur, ex quibus orta perturbationum caligo verum illum confundit intuitum, hanc paultisper lenibus mediocribusque fomentis attenuare temptabo, ut
10 dimotis fallacium adfectionum tenebris splendorem verae
lucis possis agnoscere.

IV. Nubibus atris Condita nullum Fundere pessunt Sidera lumen. 5 Si mare volvens Turbidus Auster Misceat aestum, Vitrea dudum Parque serenis 10 Unda diebus Mox resoluto Sordida caeno Visibus obstat. 15 Quique vagatur Montibus altis Defluus amnis, Saepe resistit Rupe soluti 20 Obice saxi. Tu quoque si vis Lumine claro Cernere verum, Tramite recto 25 Carpere callem: Gaudia pelle,

1. gnb. mundi AE. — 3. minima certe scint. L. scintilla DeL. — 5. est et] ABC(D)ZefgpHKQ. Vall. est uti et im Dess.  $LNV_{\alpha}$  X. Vulp. etc. — 5. vera V1. mentes veras  $LNV_{\alpha}$  Dess. opinationibus Codd. ap. Bernart. inbuantur coni. Sitzm. — 8. levibus e. — 10. adfectuum A1B. —

VII. 19. obice] ABCDZefgipHKLNQVa Leyser. obiice Helmst. omn. X. etc. obside m. — 20. om. 1A. — 25 et 26. transpon. Vinc. Bell. sp. d. V, 108. —

Pelle timorem ; all and admin serial saint security Spemque fugato Nec dolor adsit, Nubila mens est 30 Vinctaque frenis, cam' Illi trisan, illecelpia, fahcitatis naladoret. Il 1900.

## headlets egord munity and greet value. Que adher velst alies tota titl prevents meantly. So prodom

I. Post haec paullisper obticuit atque ubi attentionem meam modesta taciturnitate conlegit, sic orsa est: Si penitus aegritudinis tuae caussas habitumque cognovi, fortunae prioris adfecta desiderioque tabescis, ea tantum animi tui statum, sicuti tu tibi fingis, mutata 5 pervertit. Intellego multiformes illius prodigii fucos, et eo usque cum his, quos eludere nititur, blandissimam familiaritatem, dum intolerabili dolore confundat, quos insperata reliquerit. Cuius si naturam, mores ac meritum reminiscare, nec habuisse te in ea pulcrum 10 aliquid nec amisisse cognosces, sed, ut arbitror, haud multum tibi haec in memoriam revocare laboraverim. Solebas enim praesentem quoque blandiente nque virilibus incessere verbis, eamque de nostro adyto prolatis insectabare sententiis; verum omnis subita mutatio 15 rerum non sine quodam quasi fluctu contingit animorum. Sic factum est, ut tu quoque paullisper a tua tranquillitate discederes; sed tempus est, haurire te aliquid ac degustare molle atque iocundum, quod ad interiora transmissum validioribus haustibus viam fecerit. Adsit igi- 20 tur rhetoricae suadela dulcedinis, quae tum tantum recto calle procedit, cum nostra instituta non descrit, cumque hac Musica laris nostri vernula nunc leviores,

28. Ne Glar. - 29. est om. Idem d. VI, 62. b. XXII, 16. Dess. - 30. iuncta Idem ib.

Lib. H, cap. l. 2. orsa] A. exorsa Cet. omn. Vd. Not. ad I. cap. I.— 5. st. an. tui B. adfectum c. gl. stat. A. tu tibi om. Glar. tu om. fpLNVα,— 6. fuc, ill. prod. B.— 7. his] ABCDZefgp. iis imet edd. vett. X. ctc. et bl. X. [unde?].— 8. fam. d.] ABCD Vall. fam. exercet RZefimpHLKNQVα Glar. X. fam. habet g exercere Vulp. etc.— 13. Enim sol. B.— 14. adyto] X. etc. aditu Λ1BDefgip HLKNQVα auditu ZmC (gl. secreto).— 16. quasi quod. Λ. confluctu fimLNV Glar. conflictu α contigit BR1gimV.— 18. discederes] Ap decederes D discesseris C (c. gl. recederes) B. etc. X. etc. est nunc L. iam temp. est i.— 20. hastibus B. remediis viam m.— 21. tum] ABC(D)ZegpKQ Vall. tunc fim Dess. HLNVα X. Vulp. etc. calle recto LNVα Gl.— 22. nost. om. C.— 23. vernula] T2.e2fgLN X. etc. vernacula ABCDRT1. V11. etc.— 2\* Lib. H, cap. I. 2. orsa] A. exorsa Cet. omn. Vd. Not. ad I. cap.

nunc graviores modos succinat. Quid est igitur o homo, quod te in maestitiam luctumque deiecit? novum credo aliquid inusitatumque vidisti. Tu fortunam putas erga te esse mutatam, erras. Hi semper eius mores sunt,

5 ista natura. Servavit circa te propriam potius in ipsa sui mutabilitate constantiam. Talis erat, cum blandiebatur, cum tibi falsae illecebris felicitatis adluderet. Deprehendisti caeci numinis ambiguos vultus. Quae sese adhuc velat aliis, tota tibi prorsus innotuit. Si probas,

10 utere moribus, ne queraris. Si perfidam perhorrescis, sperne atque abice perniciosa ludentem: nam quae nunc tibi est caussa tanti maeroris, haec eadem tranquillitatis esse debuisset. Reliquit enim te, quam non relicturam nemo umquam poterit esse securus. An ve-

15 ro tu pretiosam aestimas abituram felicitatem? et cara tibi est fortuna praesens, nec manendi fida et cum discesserit adlatura maerorem. Quod si nec ex arbitrio retineri potest et calamitosos fugiens facit, quid est aliud fugax, quam futurae quoddam calamitatis indi-

20 cium? Neque enim quod ante oculos situm est, suffecerit intueri: rerum exitus prudentia metitur, eademque in alterutro mutabilitas nec formidandas fortunae minas nec exoptandas facit esse blanditias. Postremo aequo animo toleres oportet, quidquid intra fortunae

25 aream geritur, cum semel iugo eius colla submiseris. Quod si manendi abeundique scribere legem velis ei, quam tu tibi dominam sponte elegisti, nonne iniurius fueris, et inpatienta sortem exacerbabis, quam per-

<sup>3.</sup> Tu fort.] ABCDZegimp Ritth. HKQ. Vall. tu si fort. fLNVa Flor. X. Vulp. etc. — 4. mor. ei. B. sunt, ista n.] ABCDZef etc. Vall. sunt om, Graff. haec . . . est R X. Vulp. etc. — 5. Servat A (gl. avit) p. — 6. constant. (gl. subst.) A. Talis enim er. Rtth. tibi bland. L. — 8. 'vult. amb. A. — 9. aliis velat Vall. — 10. perfidam] ACDfmi Erf. T2. V1. Vall. perfidiam BRT1. V2. etc. X. Vulp. etc. — 11. perniciosa ] ABCDJzfppHLKNQVa Erf. Flor. Vall. perniciose Ceim Erf. X. Vulp. etc. ludent.] ABCD etc, Erf. Vall. allud. X. Vulp. etc. — 12. t. est caussa t. maer.] ABD Vall. tanti c. maer. gHQ est t. m. caussa p t. est c. maer. ZeK est om. C maer. t. caussa t. est Cet. X. Vulp. etc. — 14. securis D. An tu vero A. — 15. habituram H Vinc. Bell. sp. h. XXII, 17. — 17. illat. Rtth. ex arb.] ABCDZegimpHKQV Erf. Flor. Vall. ex om. f Dess. LNa X. Vulp. etc. — 19. fortuna fug. iL fug. ipsa quam m. — 21. prud. om. 1A. — 22. altero C. — 24. tolerare t Rtth. — 27. tu tibi dom.] Omn. m. Erf. Flor. tu si cod. Bernart. tu tamen Rtth. tibi om. X etc. iniuriosus NVa tu iniurios. L. — 28. inpat. sort.] ABCDZegimHLKNQV Ritth. Flor. Vall. imp. tua fpa X. Vulp. etc. exacerbabis] ABefgimpZHKLNQVa T1. X. Vulp. etc. exacerbes DC Vall. —

mutare non possis? Si ventis vela conmitteres, non quo voluntas peteret, sed quo flatus inpellerent, promoveres: si arvis semina crederes, feraces inter se annos sterilesque pensares. Fortunae te regendum dedisti, dominae moribus oportet obtemperes. Tu ve- 5 ro volventis rotae inpetum retinere conaris? At omnium mortalium stolidissime, si manere incipit, fors esse desistit.

I. Haec cum superba verterit vices dextra,
Exaestuantis more fertur Euripi,
Dudum tremendos saeva proterit reges,
Humilemque victi sublevat fallax vultum:
Non illa miseros audit, aut curat fletus,
Ultroque gemitus, dura quos fecit, ridet.
Sic illa ludit, sic suas probat vires,
Suisque magnum monstrat ostentum, si quis
Visatur una stratus ac felix hora.

II. Vellem autem pauca tecum fortunae ipsius verbis agitare. Tu igitur an ius postulet, animadverte. Quid tu homo ream me cottidianis agis querelis: quam tibi fecimus iniuriam? quae tibi tua detraximus boua? quovis iudice de opum dignitatumque mecum possessione contende. Et si cuiusquam mortalium proprium quid horum esse monstraveris, ego iam tua fuisse quae repetis, sponte concedam. Cum te matris utero natura produxit, nudum rebus omnibus inopemque suscepi, meis opibus fovi, et quod te nunc inpatientem nostri facit, 10

2. inpellerent ] ABCDZgmHKLQ Vall. impelleret efipNVa Vulp. etc. promoveres] AIBC(D?) ZeHKQ Rith. promovereris fgimpLNVa X. etc.— 3. traderes fertiles et N Dess. cred. sem. C.— 7. mort. omn. C. fors] ABCDcpX.etc. sors ZfgimHLKNQVa.— 8. desinit Glar.

I. 1. deterit HQ.— 2. Exaest.] BCDZegK Erf. T11. Helmst. omn. Glar. Valt. Leys .et aest. AfimpHQVαR V11. Flor. X. Vulp. etc. aest. LN (om. et) — 4. vult. fal. B.— 5. aut] ABCDRT1. V1. Glar. Leys. haud ZefgimpHLNQVαX. etc. — 8. Suisque magnum] Vd. Not. magnumque suis codd. omn. HKQVαX. Helfr. sicque magn. LN suique m. coni. Vall., Vulp. — si quis vers.9.add. ABCZfgH.—

II. 1. tec. pauca A. — 2. an om 1 C. animadvertere X. [under] — 3. tu homo] 1ABCDZgimHKQ tu o b. efpLNVα X.etc. quid igitur o i. cott.] Vett. edd. semper. quot. X. etc. — 4. tibi tua] ABCDfgHKLNQα tua tibi Cet. X. etc. Vd. Not. ad. II. cup. 1. — 7. ego ea t. Lipsii cd. NVα. — 8. matr. ut.] ABD V11. ZefgmHK LNQVα Flor. ex ut. ip X. etc. de ut. C. — 9, te meis LNVα.—

favore prona indulgentius educavi, et omnium, quae mei sant iuris, adfluentia et splendore circumdedi. Nunc mihi retrahere manum libet: habes gratiam, velut usus alienis, non habes ius querelae, tamquam prorsus tua 5 perdideris. Quid igitur ingemiscis? nulla tibi a nobis est adlata violentia. Opes, honores ceteraque talium mei sunt iuris. Dominam famulae cognoscunt, mecum veniunt, me abeunte discedunt. Audacter affirmarem, si tua forent, quae amissa conquereris, nullo modo perdi-10 disses. An ego sola meum ius exercere prohibebor? Licet caelo proferre lucidos dies eosdemque tenebrosis noctibus condere, licet anno terrae vultum nunc floribus frugibusque redimire, nunc nimbis frigoribusque confundere. Ius est mari, nunc strato aequore blandiri, 15 nunc procellis ac fluctibus inhorrescere. Nos ad constantiam nostris moribus alienam inexpleta hominum cupiditas adligabit? Haec nostra vis est, hunc continuum ludum ludimus: rotam volubili orbe versamus, infima summis, summa infimis mutare gaudemus. Ad-20 scende si placet, sed ea lege, ne, cum ludicri mei ratio poscet, descendere iniuriam putes. An tu mores ignorabas meos? Nesciebas Croesum regem Lydorum Cyro paullo ante formidabilem, mox deinde miserandum rogi flammis traditum, misso caelitus imbre de-25 fensum? Num te praeterit Paulum Persi regis a se capti calamitatibus pias inpendisse lacrimas? Quid tragoediarum clamor aliud deflet, nisi indiscreto ictu fortunam felicia regna vertentem? Nonne adolescentulus δύο τους πίθους τον μέν ενα κακών τον δε ετερον 30 καλών, in Iovis limine jacere didicisti? Quid si uberius

de bonorum parte sumpsisti? quid si a te non tota dis-

<sup>1.</sup> et omn.] ADgmLNVa X. etc, et om. BCZRT1. fi omniumque ep V11. HKQ Glar. — 2. mei s. iur.] A X. etc. mei iur. sunt Cet. vd. infra.v. 7. — 4. habes] ABCDRZ etc. T1. V11. habe X. [und e?] gratias Glar. LNα. prors. tua] ABCD epHKQNVα Vall. tua pr. Zfgim X. Vulp. etc. perd. pr. LGlar. — 5. igitur] ABCD etc. Vall. ergo ZLNVa X. Vulp. etc. — 6. est ad.] BDK Vall. adl. est Ap est ill. CZefHQ ill. est im LNVα X. Vulp. etc. est a nob. ill. g. — 7. sunt mei g iur. sunt f. — 8. affirmarem] A affirmam B affirmem C(D) etc. X. etc. — 10. prohibebor] ABCDZ gK Vall. prohibeor efimpHLNQ Vα X. Vulp. etc. — 13. redimere D. — 17. aligabitur C (debet nos adlig. gl. A) alligavit e V2. est nost. om. vis B. — 20. ne] A. ne nit Cet. X. Vulp. etc. uti ne Vall. — 21. posset BHLKQ poscit Zi postalat D. — 23. d. (miserandum!) rog. cont. Burmann. ad Anth. lat. 1. p. 196. — 25. Perses Calty. — 28. regna fel. B. — 29. δνους πίθους... ναλου Α. α C [B?] cum interpret.: duo dolia quidem malum alterum bonum Δ Codd. et edd. sec. xv. Cf. Hom. II. ω, 528. —

cessi? quid si haec ipsa mei mutabilitas iusta tibi caussa est sperandi meliora? Tamen ne animo contabescas et intra conmune omnibus regnum locatus proprio iure vivere desideres.

-

лол

-0.00

ine ine lu-

| THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN CO. LEWIS CO. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Si quantas rapidis flatibus incitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pontus versat arenas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aut quot stelliferis edita noctibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caclo sidera fulgent, manufacture boup , cuntiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tantas fundat opes, nec retrahat manum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pleno copia cornu, a orum muo numicalistis ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humanum miseras haud ideo genus probing eigulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cesset flere querelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quamvis vota libens excipiat deus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Multi prodigus auri, montal adendogula ba 120101 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Et claris avidos ornet honoribus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ni Nil jam parta videntur : 19dad subnoq simbuitand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sed quaesita vorans saeva rapacitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alios pandit hiatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quae iam praecipitem frena cupidinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certo fine retentent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largis cum potius muneribus fluens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sitis ardescit habendi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numquam dives agit, qui trepidus gemens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sese credit egentem. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| be, at delicion same thremuchtoning quod nulli unada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the state of the s |

III. His igitur si pro se tecum fortuna loqueretar, quid profecto contra hisceres non haberes, aut si quid est. quo querelam tuam iure tuearis, proferas oportet; dabimus dicendi locum. Tum ego: Speciosa quidem ista sunt, inquam, oblitaque rhetoricae ac musicae melle dulcedinis; tum tantum, cum audiuntur, oblectant; sed miseris malorum altior sensus est. Itaque cum haec auribus insonare desierint, insitus animum maeror prae-

4. prop. viv. iure BCD. pr. iure viv. A. etc. X. etc. -

II. 1. rabid. DHQ (gl. A.) — 3. ac Helmst. 2. — 5. retrabit ZeLN. — 8. cessat fipLNVα Leyser. Dess. — 9. accip. AB(?) Helmst. 3. — 14. alios] ABCDZefqipHLKNQVα Tt. Vr.. altos (m T2?) X. etc. 19. div. erit V2. ait Helm. 2. (fit gl. A). quin idem, Leyser. —

III. 1. Haec si m, ig. verbis si Ze. — 2. aut] ABCDZefgip  $IIKLNQV\alpha$  Vall. at m X. Vulp. etc. — 3. tuam om. A. — 4. dab. tibi  $mLNV\alpha$ . loc. dic, B. — 5. ista om. A. melle om. ig. sint . . . mellis dulcedine Rtth. mellea dulcedine coni. Wakef. ad Lucr. III, 948. — 7. est sens.  $HLNV\alpha$ . —

gravat. Et illa, ita est, inquit. Haec enim nondum morbi tui remedia, sed adhuc contumacis adversum curationem doloris fomenta quaedam sunt. Nam quae in profundum sese penetrent, cum tempestivum fuerit, admovebo. Verumtamen ne te existimari miserum ve-

5 admovebo. Verumtamen ne te existimari miserum velis, an numerum modumque tuae felicitatis oblitus es? Taceo quod desolatum parente summorum te virorum cura suscepit delectusque in adfinitatem principum civitatis, quod pretiosissimum propinquitatis genus est,

prius carus, quam proximus esse coepisti. Quis non te felicissimum cum tanto splendore socerorum, cum coniugis pudore, tum masculae quoque prolis opportunitate praedicavit? Praetereo (libet enim praeterire conmunia) sumptas in adolescentia, negatas senibus digni-

tates: ad singularem felicitatis tuae cumulum venire delectat. Si quis enim rerum mortalium fructus ullum beatitudinis pondus habet, poteritne illius memoria lucis quantalibet ingruentium malorum mole deleri? cum

duos pariter consules liberos tuos domo provehi sub frequentia patrum, sub plebis alacritate vidisti, cum eisdem in curia curules insidentibns tu regiae laudis orator, ingenii gloriam facundiaeque meruisti, cum in circo duorum medius consulum circumfusae multitudinis expectationem triumphali largitione satiasti. Dedi-

25 sti, ut opinor, verba fortunae, dum te illa demulcet, dum te, ut delicias suas fovet. Munus, quod nulli umquam privato conmodaverat, abstulisti. Visne igitur cum fortuna calculum ponere? Nunc te primum liventi oculo praestrinxit. Si numerum modumque laetorum tristi-

30 umve consideres, adhuc te felicem negare non possis. Quod si idcirco te fortunatum esse non existimas, quoniam quae tunc laeta videbantur, abierunt, non est quod te

<sup>1.</sup> inq. ita est B. — 2. adversum] ACDZgHKa adversus Betc. X. etc. — 4. penetrant Dip. — 5. exist, mis.] ACDefg Vall. mis. exist. ZimpHLKNQVa. X. Vulp. etc. vel. exist. B existimare C. — 7. derelictum Rtth. — 8. cura om. 1B. — 9. genus om. 1B. — 11. te non Afp. cum om. C. — 12. cum masc. Ze. masculinae iLNVa. — 13. praedicabit 2BepLNVa. — 16. quis enim] ACi enim om. BDetc. X. etc. — 18. quantal. om. C. — 19. consul. om. 1A. domum B a domo p. — 23. consularis X. med. considens circ, R. med. insidens e. — 25. verba fort. ut op. B. — 26. del. suas] ABCDZfg Vall. suas del. elmpHKetc, X. Vulp. etc. nunquam ulli Rtth. — 27. commendav. efpL obtulerat Rtth. igitur om. Rtth. — 29. praestr.] ABCDRTi. Vii. efgX. Vulp. etc. perstr. ZimpHKLNQVa Vall. — 30. te esse B. posses egimp. — 31. esse om. Å. estim. UDefHL. — 32. quo te eLN. te om. C. —

miserum putes; quoniam quae nunc creduntur maesta praetereunt. An tu in hanc vitae scenam nunc primum subitus hospesque venisti? ullamne humanis rebus inesse constantiam reris, cum ipsum saepe hominem velox hora dissolvat? Nam etsi rara est fortuitis manendi fides, ultimus tamen vitae dies mors quaedam fortunae est etiam manentis. Quid igitur referre putas? Tune illam moriendo deseras, an te illa fugiendo?

III. Cum polo Phoebus roseis quadrigis Lucem spargere coeperit, Pallet albentes hebetata vultus Flammis stella prementibus, to furthermy par Cum nemus flatu Zephyri tepentis Vernis inrubuit rosis. Spiret insanum nebulosus Auster: Iam spinis abeat decus.
Sacpe tranquillo radiat sereno
Inmotis mari fluctibus, Saepe ferventes Aquilo procellas Verso concitat aequore. Rara si constat sua forma mundo,
Si tantas variat vices. Si tantas variat vices, Crede fortunis hominum caducis, Bonis crede fugacibus. Constat acterna positumque lege est,

Ut constet genitum nihil.

IV. Tum ego, Vera, inquam, conmemoras o virtutum omnium nutrix, nec inficiari possum prosperitatis meae velocissimum cursum. Sed hoc est, quod recolentem vehementius coquit; nam in omni adversitate fortunae infelicissimum genus est infortunii, fuisse feli-

1. cred. maesta] ABCDZfpgHKQaVall. maesta cred. emLNVX. videntur maesta i.— 2. vit. om. B praesentis vitae ip.— 4, hom. om. 1A.— 5. hora mortalis p h. mortis dis. i. fortuitis rebus man. AfgpX. Graff.—6. dies vitae B.—7. ergo LNVGlar. putes eHQ.—8. an te illa] ABC (ante D) ep LNV Vall. Vulp. te om. 1B. an illa te ZfqimX. Helfr. an... fug. om. HKQa. fug. deserat fiLNV fug. relinquatur m.—

III. 1. poli coni. Wakef. ad Lucr. II, 143.— 2. lumen Mogunt. 2.— 6. irrubuerit i.— 7. spirat LN.— 8. abiit i obiit e.— 16. donis Helmst. 1. Leyser.

IV. 1. Cum 1D. o om. D. — 3. recol. veh.) ABCD etc. Vall. me add. ip. X. Vulp. etc. — 5. fort. adv. A. est gen. BDp. fel. fuisse AB. —

cem. Sed quod tu, inquit, falsae opinionis supplicium luis, id rebus iure inputare non possis; nam si te hoc inane nomen fortuitae felicitatis movet, quam plurimis maximisque abundes, mecum reputes licet. Igitur si 5 quod in omni fortunae tuae censu pretiosissimum possidebas, id tibi divinitus inlaesum adhuc inviolatumque servatur, poterisne meliora quaeque retinens de infortunio iure caussari? Atqui viget incolumis illud pretiosissimum generis humani decus, Symmachus socer, 10 et quod vitae pretio non segnis emeres, vir totus e sapientia virtutibusque factus, suarum securus, tuis ingemiscit iniuriis. Vivit uxor ingenio modesta, pudicitiae pudore praecellens, et ut omnes dotes eius breviter includam, patri similis. Vivit, inquam, tibique tan-15 tum vitae huius exosa spiritum servat; quoque uno felicitatem minui tuam, vel ipsa concesserim, tui desiderio lacrimis ac dolore tabescit. Quid dicam liberos consulares, quorum iam, ut in id aetatis pueris vel paterni vel aviti specimen elucet ingenii? Cum igitur 20 praecipua sit mortalibus vitae cura retinendae, o te, si tua bona cognoscas, felicem, cui suppetunt etiam nunc, quae vita nemo dubitat esse cariora. Quare sicca iam lacrimas. Nondum est ad unum omnes exosa fortuna, nec tibi nimium valida tempestas incubuit, 25 quando tenaces haerent ancorae, quae nec praesentis solamen nec futuri spem temporis abesse patiantur. Et haereant, inquam, precor: illis namque manentibus, utcumque se res habeant, enatabimus. Sed quantum ornamentis nostris decesserit, vides. Et illa, promo-30 vimus, inquit, aliquantulum, si te nondum totius tuae sortis piget. Sed delicias tuas ferre non possum, qui

abesse aliquid tuae beatitudini tam luctuosus atque an-

<sup>2.</sup> luas Re VII. T1. luis Cet. X. etc. — 4. abundas Ai abundas ef. — 5. quid DZ. fort. tuae] ABCDetc. Vall. tuae om. i. X. Vulp. etc. — 6. adh. inlaes. A. que om. D. — 8, vivit Zi. — 9. hum. gen. ZHLNα. Simmach. A Symach. B. — 10. quod et coni. Barth. Adv. XXVII, 12. — 11. suar. iniuriarum ip. — 18. dot eius] ABDZeg Nα. eius omn. f omn. eius CimpHLKQVX. etc. — 14. tibi quae 2BHLNα. — 15. et quo Af quoque 2BCZegHKLNQ Vall. quo in uno i quo uno 1B[D?] mp Vα X. Vulp. etc. — 16. ego ipsa L. — 18. id om. 1B. id aet. ut C. — 19. vel pat. vel] ABCD sqq. X. etc. vel av. vel pat. Vulp. etc. — 21. cogn. bona A. ea etiam i. — 22. ca quae e. — 23. omnis B. exossa B. — 24. tibi om. 1B. — 25. quando] ABCD Vall. quoniam ZefgimpHKLNQ Vα Rtth. X. Vulp. etc. haeserint Rtth. — 28. quant. orn.] ABCDV2. ZHKQ Helfr. Rtth. quant. decus orn. V1. Tri. efgimpLNVα. X. etc. — 29. decess. om. 1B. prom. al. inq. D. — 30. aliquantum B. toti 2D. —

xius conqueraris. Quis est enim tam conpositae felicitatis, ut non aliqua ex parte cum status sui qualitate rixetur? Anxia enim res est humanorum conditio bonorum, et quae vel numquam tota proveniat, vel numquam perpetua subsistat. Huic census exuberat, sed 5 est pudori degener sanguis. Hunc nobilitas notum facit, sed angustia rei familiaris inclusus esse mallet ignotus. Ille utroque circumfluus vitam caelibem deflet. Ille nuptiis felix, orbus liberis, alieno censum nutrit heredi. Alius prole laetatus filii filiaeve deli- 10 ctis maestus inlacrimat. Idcirco nemo facile cum fortunae suae conditione concordat: inest enim singulis, quod inexpertus ignoret, expertus exhorreat. Adde quod felicissimi cujusque delicatissimus sensus est, et, nisi ad nutum cuncta suppetant, omnis adversitatis in- 15 solens minimis quibusque prosternitur, adeo perexigua sunt, quae fortunatissimis beatitudinis summam detrahunt. Quam multos esse coniectas, qui sese caelo proximos arbitrentur, si de fortunae tuae reliquiis pars eis minima contingat? Hic ipse locus, quem tu exilium 20 vocas, incolentibus patria est: adeo nihil est miserum, nisi cum putes, contraque beata sors omnis est aequanimitate tolerantis. Quis est ille tam felix, qui cum dederit inpatientiae manus, statum suum mutare non optet? Quam multis amaritudinibus humanae felicitatis 25 dulcedo respersa est! quae si etiam fruenti iocunda esse videatur, tamen, quo minus, cum velit, abeat, retineri non possit. Liquet igitur quam sit mortalium rerum misera beatitudo, quae nec apud aequanimos perpetua perdurat, nec anxios tota delectat. Quid igitur o mor- 30 tales extra petitis intra vos positam felicitatem? Error vos inscitiaque confundit. Ostendam breviter tibi summae cardinem felicitatis. Estne aliquid tibi te ipso pretiosius? Nihil, inquies. Igitur si tui compos fueris, possidebis quod nec tu amittere umquam velis, nec for- 35

1. Quis om. 1B. copiosae V2, e. — 3. res en. A. — 4. pr. aut A. — 5. perpetuo X. Vulp. perpetua Cet. Helfr. — 7. mall. esse AgL. — 9. orbatus e(gl. A). — 10. delect. B. — 12. felicitate conc. Vine. Bell. h. XXII, 17. aliquid sing. Idem ib. — 13. et exp. AipGlar. aut exp. B. exp. vero e. — 15. suppetunt A. — 17. summ. beat. gLN. Vinc. Bell. ib. — 18. prox. caelo Af. — 20. tu om. Vinc. ib. — 21. nih. mis. 1B. — 22. omn. om. A. — 23. est om. A enim est gm Vinc. l. l. — 24. mutari D. — 25. am. vitae hum. resp. Rtth. resp. est dulc. Vinc. ib. — 26. esse iuc. LN. — 28. potest N. — 30. durat Zm. — 32. tibi brev. Aegp. — 33. carius (c. gl. pretios.) A2B glossa: g. — 34. comp. fueris tui A. — 35. am. unq.]ABCD efHKLNQVe Vall. am. vel. unq. ip unq. am. Zgm. X. Vulp. etc. —

tuna possit auferre; atque ut agnoscas in his fortuitis rebus beatitudinem constare non posse, sic collige. Si beatitudo est summum naturae bonum ratione degentis, nec est summum bonum, quod eripi ullo modo pot-5 est: quoniam praecellit id, quod nequeat auferri: manifestum est, quin ad beatitudinem percipiendam fortunae instabilitas aspirare possit. Ad haec, quem caduca ista felicitas vehit, vel scit eam, vel nescit esse mutabilem. Si nescit, quaenam beata sors esse potest 10 ignorantiae caecitate? Si scit, metuat necesse est, ne amittat, quod amitti posse non dubitat; quare continuus timor non sinit esse felicem. An si amiserit, neglegendum putat? Sic quoque perexile bonum est, quod aequo animo feratur amissum; et quoniam tu idem es, 15 cui persuasum atque insitum permultis demonstrationibus scio, mentes hominum nullo modo esse mortales; cumque clarum sit, fortuitam felicitatem corporis morte finiri: dubitari nequit, si haec auferre beatitudinem pot-

est, quin omne mortalium genus in miseriam mortis 20 fine labatur. Quod si multos scimus beatitudinis fructum non morte solum, verum etiam doloribus suppliciisque quaesisse, quonam modo praesens vita facere beatos potest, quae miseros transacta non efficit?

IV. Quisquis volet perennem
Cautus ponere sedem,
Stabilisque nec sonori
Sterni flatibus Euri,
Et fluctibus minantem
Curat spernere pontum,

1. atqui Ae. reb. fort. C. — 3. sum. bon. nat. Cef. — 4. nec est ] ABCDefgpHKQ nihil est m nec illud est Z [i?] LN Vα X. etc. nullo 1B. — 6. quin ... non poss.] ABCDRT1. V<sub>II</sub>. ZegpHKQ quod fiNVα X. etc. quam m q' L — non delevi vd. Not. — 7. ad huc ei. — 8. nescit eam esse Ap tam esse HQ. — 9. poterit Rtth. — 10. caecitate] A1BCDZfgmpHKQ Glar. X. Vall. caecitati V2.2BetLNVα in caec. Rtth. Vulp. etc. — 12. An si] ABCHeffr. an vel si BZefgpHKLNQVα X. etc. vel si Cm. — 14. tu om. Erf. — 15. persuas. atq.] BCDZefgtmHKLQ Vall. pers. esse atq. Ap X Vulp. etc. est atq. NVα. — 17. clar. sit] ABC(D?) ZefgHKLNQVα Vall. sit clar. [im?] p X. Vulp. etc. — 18. auferre] BCftmpLNα Rtth. Glar. X. etc. afferre ADZegHKQV. V1. Flor. non pot. Rtth. asserere... non pot. Helfr. — 20. delab. A — 21. non sol. morte C nec morte e non morte sol. ... suppl. beat. fructum quaes. LN, cum dol. C. — 22. fortuna A vita om. Dg (c. gl. fortuna). —

IV. S. sonoris L. -

| Mantin doorman alti                           |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Montis cacumen alti ya map , humand an mannan |    |
| Bibulas vitet arenas.                         |    |
| Illud protervus Auster                        |    |
| Totis viribus urget,                          | 10 |
| Hae pendulum solutae                          |    |
| Pondus ferre recusant.                        |    |
| Fugiens periculosam                           |    |
| Sortem sedis amoenae,                         |    |
| Humili domum memento                          | 15 |
| Certus figere saxo.                           | ni |
| Quamvis tonet ruinis                          |    |
| Miscens aequora ventus,                       |    |
| Tu conditus quieti                            |    |
| Felix robore valli,                           | 20 |
| Duces serenus aevum                           | 81 |
| Ridens aetheris iras.                         |    |

771

V. Sed quoniam rationum iam in te mearum fomenta descendunt, paullo validioribus utendum puto. Age enim, si iam caduca et momentaria fortunae dona non essent, quid in eis est, quod aut vestrum umquam fieri queat, aut non perspectum consideratumque vi- 5 lescat? Divitiaene vel vestri vel sui natura pretiosae sunt? Quid earum potius, aurumne, an vis congestae pecuniae? Atqui haec effundendo magis, quam coacervando melius nitent: si quidem avaritia semper odiosos, claros largitas facit. Quod si manere apud quem- 10 quam non potest, quod transfertur in alterum: tunc est pretiosa pecunia, cum translata in alios largiendi usu desinit possideri. Ad eadem si apud unum, quanta est ubique gentium congeratur, ceteros sui inopes fecerit: et vox quidem tota pariter multorum replet auditum, 15 vestrae vero divitiae nisi conminutae in plures transire non possunt; quod cum factum est, pauperes

8. har. AC (sic saep.) — 11. Hic B. — 16. Cautus Helmst. 3. domo L. — 17. tonat Helm. 3. — 19. Ordo vv. in L: 19. 21. 20. 22. quiete Helmst. 2. rec. Leyser. — 20. robora 1D. —

V. 3. momentar.] A1BCDRT1. V1. HKQ Vall. momentanea ZefgimpLNVα X. Vulp. etc. — 5. prosp. T1p. — 6. vestra ACD RZT1. V1.giHKQ Rtth. nostra p nostri B vestri Cet. X. etc. nat. sui B. — 7. pretiosius est B. aut Ap. congesta AKLN. — 8. haec] BDZep Vα Vall. etc. hae CfgimHKLNQ X. Helfr. ha A. mag. eff. Vinc. Bell. d. V, 46. — 9. semp. om. A. — 10. quemque D. — 11. tunc non est Vinc. ib. tunc est Idem h. XXII. 17. nec est V. — 12. usu larg. LN. — 13. eademque 1D. — 14. est om, L. inop. sui B. — 15. facit i. ver quid. C. — 17. sit Rtth. —

necesse est faciant, quos relinquant. O igitur angustas inopesque divitias, quas nec habere totas pluribus licet, et ad quemlibet sine ceterorum paupertate non veniunt! An gemmarum fulgor oculos tra-

5 hit? Sed si quid est in hoc splendore praecipui, gemmarum est lux illa, non hominum: quas quidem mirari homines vehementer admiror. Quid est enim carens animae motu atque compage, quod animatae rationabilique naturae pulcrum esse iure videatur? Quae ta-

10 metsi conditoris opera suique distinctione postremae aliquid pulcritudinis trahunt, infra vestram tamen excellentiam conlocatae admirationem vestram nullo modo merebantur. An vos agrorum pulcritudo delectat? B. Quidni? Est enim pulcerrimi operis pulcra portio. Sic quon-

15 dam sereni maris facie gaudemus: sic caelum, sidera, lunam solemque miramur. P. Num te horum aliquid attingit, num audes alicuius talium splendore gloriari? An vernis floribus ipse distingueris, aut tua in aestivos fructus intumescit ubertas? Quid inanibus gaudiis

20 raperis? quid externa bona pro tuis amplexaris? Numquam tua faciet esse fortuna, quae a te natura rerum fecit aliena. Terrarum quidem fructus animantium procul dubio debentur alimentis. Sed si, quod naturae satis est, replere indigentiam velis, nihil est quod for-

25 tunae adfluentiam petas. Paucis enim minimisque natura contenta est: cuius satietatem si superfluis urgere velis, aut iniocundum quod infuderis fiet aut noxium. Iam vero pulcrum variis fulgere vestibus putas: quarum si grata intuitu species est, aut materiae naturam

30 aut ingenium mirabor artificis. An vero te longus ordo famulorum facit esse felicem? Qui si vitiosi moribus sint, perniciosa domus sarcina et ipsi domino vehementer inimica: sin vero probi, quonam modo in

<sup>1.</sup> ut fac,  $CeLN\alpha$ . — 2. non Vinc, ib. — 4. perven. Vinc. — 5. si et hoc om. C. praecipuum ACZfpKQ. — 6. lux. est D. illa om. A. — 7. miror A. — 8. atque compage] ABCDZmHKQ. membrorum comp. efgi  $LNV\alpha$  X. etc. memb. comp. om. p. — 9. esse pulcr. C. — 10. cond. op.] ABCDZfgimHK etc. X. etc. op. sunt ep sunt op. Helfr. — 13. meruere A. — 14. pulcerrima port. C. — 16. lun. sol.] ABCDZefgpHKQ sol. lun. [im?]  $LNV\alpha$  X. etc. — 18. an tun egimp Rtth. — 22. terrenarum tD. — 23. quod om. tD. 4. quid tD. 4. quod tD0 quando quod tD0 quod tD0 nun. tD0 quod tD0 quando quod tD0. superfl. tD0. si tD0. vero telle tD0. t

tuis opibus aliena probitas numerabitur? Ex quibus omnibus nihil horum, quae tu in tuis conputas bonis, tuum esse bonum liquido monstratur. Quibus si nihil inest adpetendae pulcritudinis, quid est, quod vel amissis doleas, vel laeteris retentis? quod si natura pulcra 5 sunt, quid id tua refert? Nam haec per se a tuis quoque opibus sequestrata placuissent. Neque enim idcirco sunt pretiosa, quod in tuas venere divitias: sed quoniam pretiosa videbantur, tuis ea divitiis adnumerare maluisti. Quid autem tanto fortunae strepitu desidera- 10 tis? Fugare, credo, indigentiam copia quaeritis: atqui hoc vobis in contrarium cedit. Pluribus quippe adminiculis opus est ad tuendam pretiosae supellectilis varietatem: verumque illud est, permultis eos indigere, qui permulta possideant: contraque minimum, qui abun- 15 dantiam suam naturae necessisate, non ambitus superfluitate metiantur. Itane autem nullum est proprium vobis atque insitum bonum, ut in externis ac sepositis rebus bona vestra quaeratis? Sic rerum versa conditio est, ut divinum merito rationis animal, non aliter sibi 20 splendere, nisi inanimatae supellectilis possessione videatur? Et alia quidem suis contenta sunt: vos autem deo mente consimiles a rebus infimis excellentis naturae ornamenta captatis neque intellegitis quantam conditori vestro faciatis iniuriam. Ille genus humanum 25 terrenis omnibus praestare voluit: vos dignitatem vestram infra infima quaeque detruditis. Nam si omne cuiusque bonum, quod eo cuius est constat esse pretiosius, cum vilissima rerum vestra bona esse iudicatis, eisdem vosmet ipsos vestra existimatione sub- 30 mittitis, quod quidem haud inmerito cadit. Humanae quippe naturae ista conditio est, ut tum tantum cete-

1. Ex his A. — 2. tu in t.] A1BCDRZgimpT1. V11 HK LNQVα Flor, in t. tu e tu om. f X, etc. bonum om. C. — 4. vei om. 1D. — 5. si in em. — 6, sunt om. 1B. tu 1B. — 9, tuas ea divitias 1CD. — 11. quaer. cop. LNVα. — 13. veritatem D. — 14. eos ind.] ABCDZefgpHKQ Vall. ind. eos [im?] LNVα X. Vulp. etc. eos om. Vinc. l. l. — 15. possident LNVα Vinc. ib. minimum] ABCDZ T1. V11. 1gp HKQ. minimo f2g X. etc. minimo eget m min. indigere eiLNVα. minimis Vinc. ib. — 18. bon. vob. atque ins. A. — 19. lex et cond. Rtth. versa om. C. — 22. sunt quid. B. deo aut. A. — 24. neque] ABC(D?)gp HKLNQVα Vall. non Cet. X. Vulp. etc. — 26. vol. praest. B. — 27. infra quaeq. inf. LNVα. omne quod (exp. in A.) BCDZe Rtth. HKQ. id eo B. Rtth. pZHKQ. quod eo] A omne... b. eo cui fg(im?)LNVα Vinc. l. l. X. etc. — 30. existim.] ABC(D?)ZegmpHKLNQVα Cally. aest. fi X. etc. — 31. inm. cad. haud B. — 32. ista] ABCDZefgimpHKLNQVα Vinc. l. l. Vall. haec X. Vulp. etc. tunc i Vinc. l. l. tantum om. 1B. —

ris rebus, cum se cognoscit, excellat: eadem tamen infra bestias redigatur, si se nosse desierit. Nam ceteris animantibus sese ignorare natura est, hominibus vitio venit. Quam vero late patet vester hic error, 5 qui ornari posse aliquid ornamentis existimatis alienis? At id fieri nequit: nam si quid ex adpositis luceat ipsa quidem, quae sunt adposita, laudantur; illud vero his tectum atque velatum in sua nihilo minus foeditate perdurat. Ego vero nego ullum esse bonum, quod no-10 ceat habenti. Num id mentior? Minime, inquis. Atqui divitiae possidentibus persaepe nocuerunt, cum pessimus quisque, eoque alieni magis avidus, quidquid usquam auri gemmarumque est, se solum, qui habeat, dignissimum putat. Tu igitur, qui nune contum gla-15 diumque sollicitus pertimescis, si vitae huius callem vacuus viator intrasses, coram latrone cantares. O praeclara opum mortalium beatitudo quam cum ade-

ptus fueris, securus esse desistis!

forming leades (pours)

V. Felix nimium prior actas

Contenta fidelibus arvis

Nec inerti perdita luxu:

Facili quae sera solebat

Ieiunia solvere glande.

Non Bacchica munera norant

Liquido confundere melle,

Nec lucida vellera serum

Tyrio miscere veneno.

Sommos dabat herba salubres,

Potum quoque lubricus amnis,

Umbras altissima pinus:

Nondum maris alta secabat,

Nec mercibus undique lectis

1. cogn. se B agnoscat e cognoscat imp cognoscet Glar. extollit e. — 2. in best. Vinc. l. l. — 3. hom. vit.] AB(D?)ZRTI. VII. egiHKQ Vinc. ib. a vit. C ex vit. m hom. vero vit.  $epLNV\alpha$  X. etc. — 6. lucet Ap. siquidem cd. Bern. — 8. nih. min. in sua CRtth. — 9. ullum] ABC2DZRVI. mHKQ illum ID. id t illud  $efgpLNV\alpha$  X. etc. — 10. inquis] TI. VII. RABC(D?)ZefHKQ inquies gimpLN  $V\alpha$  X. etc. — 11. nocuere A. quisq. pess. B. — 12. atque al. V2. quisq. eris al.  $LNV\alpha$ . eo avid. L. — 13. gemmarumque] ABCD etc. Vall. que om. i-X. Vulp. etc. est om. B. habet  $LNV\alpha$ . — 14. putet Ae. — 16. lat. securus cant.  $eiLNV\alpha$  cantasses i. — 17. beat. op. mort. A. — V

V. 6. Non] ABCDZfKQ Vall. Helm. 3. Vinc. Bell. h. XXII, 18. Nec egim etc. X. Vulp. etc. norant ABCDT1. Flor. norat Cet. X. etc. Vinc, l. l. — 9. veno 1A.— 13. secabant C.— dynamehin-

inv apparent in antique of the control of the contr

domest.

Administration of the control of the

| Nova littora viderat hospes.  | 15  |
|-------------------------------|-----|
| Tunc classica saeva tacebant, |     |
| Odiis neque fusus acerbis     |     |
| Cruor horrida tinxerat arva:  |     |
| Quid enim furor hosticus ulla |     |
| Vellet prior arma movere,     | 20  |
| Cum vulnera saeva videret,    |     |
| Nec praemia sanguinis ulla?   |     |
| Utinam modo nostra redirent   |     |
| In mores tempora priscos!     | 303 |
| Sed saevior ignibus Aetnae    | 25  |
| Fervens amor ardet habendi.   |     |
| Heu primus quis fuit ille,    |     |
| Auri qui pondera tecti        |     |
| Gemmasque latere volentes,    |     |
| Pretiosa pericula fodit?      | 30  |

VI. Quid autem de dignitatibus potentiaque disseram, quas vos verae dignitatis ac potestatis inscii caelo exaequatis? quae si in inprobissimum quemque ceciderint, quae incendia flammis Aetnae eructantibus, quod diluvium tantas strages dederint? Certe, uti me-5 minisse te arbitror, consulare inperium, quod libertatis principium fuerat, ob superbiam consulum vestri veteres abolere cupiverunt, qui ob eamdem superbiam prius regium de civitate nomen abstulerant. At, si quando, quod perrarum est, probis deferantur, quid in eis aliud, quam probitas utentium, placet? Ita fit, ut non virtutibus ex dignitate, sed ex virtute dignitatibus honor accedat. Quae vero est ista vestra expetibilis ac praeclara potentia? Nonne o terrena animalia consideratis, quibus qui praesidere videamini? Nunc si 15

18. arva] ABDZRT1. V11. gimK Helmst. omn. arma CefpHL etc. X. etc. — 19. hosticus] ABCD etc. Vall. hostibus X. Vulp. etc. — 21. saev. vuln. B. viderent BCZK Mogunt. 1. — 24. Immores D. prigcos 1D. — 25. Ethne CD. — 27. Heu] ABCD etc. X. Vall. hei Vulp. etc. prim. quis] 1ABCDZefgipHKLQV Helmst. omn. Vinc. l.l. Leyser. quis prim. 2AmNaFlor. X. Vulp. etc. —

VI. 1. autem om. A. — 2. qua 1A1C. quae Dc. gl.: quas. — 3. si om. D. — 4. incend. om. BK Vall. flam. inc. D eruct. inc. C eructuant. AZfHKNQVa. et eruct. B. — 5. dederint] ABDZefp HKLNQa Vall. dederit CgimVX. Vulp. etc. — 8. cupiverunt] V2. ZeK cupivere RT1. cupiverant D cupierunt Cet. X. etc. — 10. est om. Erf. prob. def.] ABCDZefgipKQ def. dignitates m prob. honores def. HLNVa X. etc. — 12. dign. et hon. om. B. — 15. quib. qui 1ADepHKa Vall. quib. praes. 2ABCZfgimLNQVX. Vulp. Nunc] BCDZRT1. V11 gK si nunc Vinc. Bell. sp. h. XXII, 18. num [2A nunc?] epHLNQaWolf. nam 1AfimV X. etc. —

inter mures videres unum aliquem ius sibi ac potestatem prae ceteris vendicantem, quanto movereris cachinno? Quid vero, si corpus spectes, inbecillius homine reperire queas, quos saepe muscularum quoque vel 5 morsus vel in secreta quaeque reptantium necat introitus? Quo vero quisquam ius aliquod in quempiam, nisi in solum corpus et quod infra corpus est, fortunam loquor, possit exercere? Num quidquam libero inperabis animo? num mentem firma sibi ratione cohaerentem 10 de statu propriae quietis amovebis? Cum liberum quemdam virum suppliciis se tyrannus adacturum putaret, ut adversum se factae conjurationis conscios proderet, linguam ille momordit atque abscidit, et in os tyranni saevientis abiecit: ita cruciatus, quos putabat tyrannus 15 materiam crudelitatis, vir sapiens fecit esse virtutis. Quid autem est, quod in alium quisquam facere possit, quod sustinere ab alio ipse non possit? Busiridem accepimus necare hospites solitum, ab Hercule hospite fuisse mactatum; Regulus plures Poenorum bello ca-20 ptos in vincula coniecerat, sed mox ipse victorum catenis manus praebuit. Ullamne igitur eius hominis potentiam putas, qui, quod ipse in alio potest, ne id in se alter valeat, efficere non possit? Ad haec, si ipsis dignitatibus ac potestatibus inesset aliquid naturalis ac 25 proprii boni, numquam pessimis provenirent. Neque enim sibi solent adversa sociari: natura respuit, ut contraria quaeque iungantur. Ita cum pessimos plerumque dignitatibus fungi dubium non sit, illud etiam liquet, natura sui bona non esse, quae se pessimis hae-30 rere patiantur. Quod quidem de cunctis fortunae muneribus dignius existimari potest, quae ad inprobissimum quemquam uberiora proveniunt. De quibus etiam illud considerandum puto, quod nemo dubitat esse for-

2. vend.] ACDZimLNVa Flor. Vinc. l.l. Vall. vind. Cet. cach. moveris 1B.— 3. in hom... quod Rtth.— 4. musculorum Helfr. [?]— 6. vero modo quisq. D.— 8. quidquam lib.] V11. AC1DZefgmp HKQα quid unquam T1. B2DiLNV quidquam om. Wolf. quidquam unquam [T2?] X. etc.— 9. an. inp. AB. sibi firm. C. sibi om. Ae. 11. se quidam t. LN. coact. Ap.— 14. eam abi. N. itaque Aeg Vα. quod D.— 15. esse] ABCDetc. Vall. etiam X. Vulp. etc.— 16. poss. fac. quisq. AQN fac. quisq. pos. ZefgHKVall. quisque f. p. D quisquam fac. pos. LNα quisquam om. L quisque HK.— 17. sust. n. pos. ipse ab al. A. accipimus Vall. (accep. et. Cd. Martisburg. ap. Cort. ad Lucan. I, 559.— 19. Poen. plur. A.— 20. victoris B.— 22. qui, quod om. 1B. in alium eip. pot. om. C.— 25. perven. LNVa V2.— 27. dum ZK.— 29. in nat. C. habere C haberi t habitare m.— 31. estim. eL.— 32. quemque CtVall. perv. ZKα. et. ill.] ACD etc. X. Vulp. etc. illud et. BZHKQ Vall.—

tem, cui fortitudinem inesse conspexerit: et cuicumque velocitas adest, manifestum est, esse velocem. Sic musica quidem musicos, medicina medicos, rhetorica rhetores facit. Agit enim cuiusque rei natura, quod proprium est, nec contrariarum rerum miscetur effectibus, sed ultro, quae 5 sunt adversa, depellit. Atqui nec opes inexpletam restinguere avaritiam queunt: nec potestas sui conpotem fecerit, quem vitiosae libidines insolubilibus adstrictum retinent catenis: et conlata inprobis dignitas, non modo non efficit dignos, sed prodit potius et ostentat 10 indignos. Cur ita provenit? Gaudetis enim res sese aliter habentes falsis conpellare nominibus, quae facile ipsarum rerum redarguuntur effectu: itaque nec illae divitiae, nec illa potentia, nec haec dignitas iure adpellari potest. Postremo idem de tota concludere 15 fortuna licet, in qua nihil expetendum, nihil nativae bonitatis inesse manifestum est, quae nec se bonis semper adjungit, et bonos, quibus fuerit adjuncta, non efficit.

VI. Novimus quantas dederit ruinas, Urbe flammata patribusque caesis, Fratre qui quondam ferus interempto, Matris effuso maduit cruore. Corpus et visu gelidum pererrans, Ora non tinvit lacrimis, sed esse Censor extincti potuit decoris. Hic tamen sceptro populos regebat, Quos videt condens radios sub undas Phoebus extremo veniens ab ortu: Quos premunt septem gelidi triones, Quos Notus sicco violentus aestu Torret ardentes recoquens arenas, walls all all Celsa num tandem valuit potestas Vertere pravi rabiem Neronis? Heu gravem sortem, quotiens iniquus Additur saevo gladius veneno!

2. inest (gl. adest) A. Sicque A si Glar.— 3. rhetoricos ABC [D]gp.— 5. sed ACefetc. X. Vulp. etc. et B[D]gLNVa Vail.— 6. restringuere DHa exting. em. av. q. rest. A.— 8. fecit q facit LNVa.— 10. ostendit Cp ostendat f.— 11. res sese] ABCDefgp HKQ Vall. sese res Z[im?] etc. X. Vulp. sqq.— 12. appellare mp Rtth.— 13. rer. ips. LNa.— 15. concl. fort.] ACDegpHKQ Va Vall. fort. lic. concl. B concl. det. fort f fort. concl. [im?] ZLNX. Vulp. etc. - 17. naturae bon. LNa.

VI. 9. undis Helmst. 2. — 11. gel. sept. A. — 14. non m.Na. — 15. pravi ] Codd. [praeter T2.?] et edd. vett. omn. Glar. Leyser.

insani X. etc. -

VII. Tum ego, Scis, inquam, ipsa minimum nobis ambitionem mortalium rerum fuisse dominatam: sed materiam gerendis rebus optavimus, quo ne virtus tacita consenesceret. P. Etilla: Atqui hoc unum est, quod prae-5 stantes quidem natura mentes, sed nondum ad extremam manum virtutum perfectione perductas adlicere possit, gloriae scilicet cupido et optimorum in rempublicam fama meritorum: quae quam sit exilis et totius vacua ponderis, sic considera. Omnem terrae am-10 bitum, sicuti astrologicis demonstrationibus accepisti, ad caeli spatium puncti constat obtinere rationem, id est. ut si ad caelestis globi magnitudinem conferatur, nihil spatii prorsus habere iudicetur. Huius igitur tam exiguae in mundo regionis quarta fere portio est, si-15 cut Ptolemaeo probante didicisti, quae a nobis cognitis animantibus incolatur. Huic quartae, si quantum maria paludesque premunt, quantumque siti vasta regio distenditur, cogitatione subtraxeris, vix angustissima inhabitandi hominibus area relinquetur. In hoc igi-20 tur minimo puncti quodam puncto circumsepti atque conclusi de pervulganda fama, de proferendo nomine cogitatis? At quid habeat amplum magnificumque gloria, tam angustis exiguisque limitibus artata? Adde quod hoc ipsum brevis habitaculi septum plures inco-25 lunt nationes, lingua, moribus, totius vitae ratione distantes, ad quas tum difficultate itinerum, tum loquendi diversitate, tum conmercii insolentia, non modo fama hominum singulorum, sed ne urbium quidem pervenire queat. Aetate denique Marci Tullii, sicut ipse 30 quodam loco significat, nondum Caucasum montem Romanae reipublicae fama transcenderat, et erat tunc adulta, Parthis etiam ceterisque id locorum gentibus for-

VII. 1. Cum D.-4. At illa ZiNV illa inquit  $e\infty f.-5$ . nat quid. A.-9. vac. pond.] ABCDZegpHKQVall, pond. vac. fim  $LNV\alpha X.-11$ . accepistis HQ.-12. puncti spat. B.-15. a nob.]  $AV1.e2fLNV\alpha X.etc.$  a om. RBCDT11.Zetc. ab an. V2.-17. quantum siti B. sitis C sicci Zi sui H.-19. hom. inh. A. relinquitur L. min. ig. Na.-21. inclusi D. pervulgandi C promulganda a.-22. aut D et f sed i. habeat] ABCZeHKQWolf. habet [D] fgimp $LNV\alpha X.etc.$  artata] ABCD arct. Cet. etc. -24. sept. om. B. pl. om. BC.-25. mor. quae B. distentas D.-27. nou tantum modo C.-29. Tullii om. IC. Cf. de Rep. VI, 20.-31. forma desc. L.-32. que om. B. id om, C.-33. ne om. IA.-34. dil. ac prop.] ABDZT11.V11.etc.Wolf. prop. ac dil. CRX.etc.-

midolosa. Videsne igitur quam sit angusta, quam conpressa gloria, quam dilatare ac propagare laboratis? 35 an ubi Romani nominis transire fama nequit, Romani

hominis gloria progredietur? Quid, quod diversarum gentium mores inter se atque instituta discordant, ut quod apud alios laude, apud alios supplicio dignum iudicetur. Quo fit, ut si quem famae praedicatio delectat, huic in plurimos populos nomen proferre nullo mo- 5 do conducat. Erit igitur pervagata inter suos gloria quisque contentus, et intra unius gentis terminos praeclara illa famae inmortalitas coartabitur. Sed quam multos clarissimos suis temporibus viros scriptorum inops delevit oblivio! Quamquam quid ipsa scripta pro- 10 ficiant, quae cum suis auctoribus premit longior atque obscura vetustas? Vos vero inmortalitatem vobis propagare videmini, cum futuri temporis famam cogitatis. Quod si ad aeternitatis infinita spatia pertractes, quid habes, quod de nominis tui diuturnitate laeteris? Unius 15 etenim mora momenti, si decem milibus conferatur annis, quoniam utrumque spatium definitum est, minimam licet, habet tamen aliquam portionem. At hic ipse numerus annorum eiusque quamlibet multiplex, ad interminabilem diuturnitatem ne conparari quidem potest. 20 Etenim finitis ad se invicem fuerit quaedam, infiniti vero atque finiti nulla umquam poterit esse conlatio. Ita fit, ut quamlibet prolixi temporis fama, si cum inexhausta aeternitate cogitetur, non parva, sed plane nulla esse videatur. Vos autem nisi ad populares auras 25 inanesque rumores recte facere nescitis, et relicta conscientiae virtutisque praestantia de alienis praemia sermunculis postulatis. Accipe in huiusmodi adrogantiae levitate quam festive aliquis inluserit. Nam cum quidam adortus esset hominem contumeliis, qui non ad 30 verae virtutis usum, sed ad superbam gloriam falsum

1. progreditur Aeg. Quid dicam quod A2Be2gp. si div. V.—
2. int. se mor. C.— 3. laude...dign. om. B.— 4. delectet DLN.—
5. plures A. prof. n. m. cond. nom. B.— 6. pervulgata Bef Rtth.—
7. unius bis scr. in C. inter LN. praeclare ZHQ. illa fam. praecl.—
9. vîr. suis temp. Ag.— 10. proficiant] ABCDZ/gp HKQVX. etc. proficiunt eimLNa Wolf. actor. B.— 12. Vos vero] ABCDZefp HKQ Glar. autem g[im?] LNX. etc. ergo Va. vob. inm. C.— 13. temp. fam.] ABC[D]p fam. temp. Cet. X. etc.— 15. nom. tui] ABCDZegp HKQ Glar. Vall. enim fimLNVa X. Vulp. sqq.— 17. diff. AB.— 18. proport. DiLNa.— 19. quamlibet] ABCDRZTI1.g quodl. f quantumlib. eimHKLNQ Va X. etc. quantum p.— 20. ne] HX. etc. nec ABCDT11. etc.— 21 si fin. V2.— 23. quaelibet 1ABg quanticunque HKLNQ Va Glar. quamlibet 2AC[D?] etc. X. sqq.— 25 aures im.— 26. certe fac. L.— 30. adorsus AC[D]ZfepHKLNQVa Glar. Vinc. Bell. h. XXII, 18. adortus Bgim X. etc. esset cont. quemdam Vinc. l. l.— 31. visum HK.—

sibi philosophi nomen induerat, adiecissetque jam se sciturum, an ille philosophus esset, si quidem inlatas iniurias leniter patienterque tolerasset. Ille patientiam paullisper adsumpsit, acceptaque contumelia velut insul-5 tans. Iam tandem, inquit, intellegis me esse philosophum? Tum ille nimium mordaciter, Intellexeram, inquit, si tacuisses. Quid autem est, quod ad praecipuos viros, de his enim sermo est, qui virtute gloriam petunt, quid, inquam, est, quod ad hos de fama post re-10 solutum morte suprema corpus attineat? Nam si, quod nostrae rationes credi vetant, toti moriuntur homines, nulla est omnino gloria: cum is, cuius ea esse dicitur. non extet omnino. Sin vero bene mens sibi conscia, terreno carcere resoluta, caelum libera petit, nonne 15 omne terrenum negotium spernit, quae se caelo fruens terrenis gaudet exemptam?

Ouicumque solam mente praecipiti petit Summumque credit gloriam, Late patentes aetheris cernat plagas Artumque terzarum situm: 5 Brevem replere non valentis ambitum Pudebit aucti neminis. Quid o superbi colla mertali iugo Frustra levare gestiunt? Licet remotos fama per populos means 10 Diffusa linguas explicet, Et magna titulis fulgeat claris domus: Mors spernit altam gloriam, Involvit humile pariter et celsum caput, Aequatque summis infima. 15 Ubi nunc fidelis ossa Fabricii manent, Quid Brutus aut rigidus Cato?

1. philosophiae Ae. — 2. videlicet si ili. Vinc. l. l. — 8. Tent ille Idem ib. paul. pat. ads. C. — 4. insaltans D. — 5. intellegis meļ 1ABCDZefgmHKNQVa Vall. Graff. intelligisna me ipl. X. Vulp. etc. phil. me esse intelligis Vinc. l. l. — 6. mord. sim. B. — 8. glov. virt. A. quaerunt Rtth. — 9. de om. D. — 10. sit. Graff. mid D. — 11. prohibent V2. hom. mer. A. hom. om. 1B. — 13. Sia vero b. m. s. consc.] ABCDZefgpetc. Vall. bene sibi mens. Walf. sibi mens b. consc. [im?] X. Vulp. sqq. — 14. resoluto Lipsti. acd.—15. spernit] A1BZgiHK spernat CRT11.[D] st sperneret V1. spernet 2BefpLNQVa X. etc. — 16. terrenis om, D. —

VII. 1. solum Rtth. def. Leyser. — 2. summam C. — 3. patentis fLeyser. — 9. per om. CD. — 12. spernat C. — 14. acquat quae D. — 15. manent] ABCDRZVI. Tis. etc. Mogunt 1. 2. Glar. Leysiacent [V2?] X. sqq. — 16. Br. eqt. 4. —

Signat superstes fama tenuis pauculis
Inane nomen litteris.

Sed quod decora novimus vocabula,
Num scire consumptos datur?

Iacetis ergo prorsus ignorabiles,
Nec fama notos efficit.

Quod si putatis longius vitam trahi
Mortalis aura nominis,
Cum sera vobis rapiet hoc etiam dies,
Iam vos secunda mors manet.

95

20

VIII. Sed ne me inexorabile contra fortunam gerere bellum putes, est aliquando cum de hominibus fallax illa non nihil bene mereatur: tum scilicet, cum se aperit, cum frontem detegit moresque profitetur. Nondum forte quid loquar, intellegis. Mirum est, quod 5 dicere gestio, eoque sententiam verbis explicare vix queo. Etenim plus hominibus reor adversam, quam prosperam prodesse fortunam. Illa enim semper specie felicitatis, cum videtur blanda, mentitur: haec semper vera est, cum se instabilem mutatione demonstrat. 10 Illa fallit, haec instruit, illa mendacium specie bonorum mentes fruentium ligat, haec cognitione fragilis felicitatis absolvit. Itaque illam videas ventosam, fluentem suique semper ignaram: hanc sobriam succinctamque et ipsius adversitatis exercitatione prudentem. Po- 15 stremo felix a vero bono devios blanditiis trahit: adversa plerumque ad vera bona reduces unco retrahit. An hoc inter minima aestimandum putas, quod amicorum tibi fidelium mentes haec aspera, haec horribilis fortuna detexit: haec tibi certos sodalium vultus ambiguosque secrevit, discedens suos abstulit, tuos reliquit? Quanti hoc integer, et ut videbaris tibi fortunatus emisses? Desine nunc amissas opes quaerere, quod pretiosissimum est divitiarum genus, amicos invenisti.

19. quid ZefHKQVα. — 21. iacerent i. — 25. et 26. om. p. VIII. 1. me iam inex. A. — 3. fall. illa] ABCpVall. illa nih. fall. D illa fall. Cet. X. Vulp.etc. non om. AD nihil non C. — 6. vix expl. A. — 7. reor hom. CZ. — 10 est om. ZVα. — 11. mendacium] BCDZetc. X.sqq. mendaci A mendax Rtth. Helfr. — 12. haec semper C. cogitatione Z. — 17. reduces] A1BC[D]ZfgKQVall. reducens eimpetc. X. Vulp.etc. unica 1D. trahit Zgp. — 19. tibi... ment. om. 1D. — 20. sod. cert. vult. D. que om. L. — 21. illa disc. suos aufert, tuos relinquit Vinc. Bell. d. VI, 120. — 22. haec D. emers int. A. et om. C. emiss. om. A. — 23. Nunc des. D. nunc am.] ACDe gipHKLNQ Va Wolf. X. Vulp.sq. nunc et BR V2.m Vall. nunc etiam des. f. — 24. est div. gen.] AD div. gen. est BCpHKLNQ a Vall. pret. gen. est div. g gen. div. est Zefim VX.etc. —

VIII. Quod mundus stabili fide Concordes variat vices, Quod pugnantia semina Foedus perpetuum tenent, ð. Quod Phoebus roseum diem Curru provehit aures. Ut quas duxerit Hesperus Phoebe noctibus inperet, Ut fluctus avidum mare 10 Certo fine coerceat, Ne terris liceat vagis Latos tendere terminos. Hanc rerum seriem ligat, Terras ac pelagus regens, 15 Et caelo inperitans amor. Hic si frena remiserit, Quidquid nunc amat invicem, Bellum continuo geret: Et quam nunc socia fide 20 Pulcris metibus incitant. Certest solvere machinam. Hic sancto populos quoque Iunctes feedere continet, Hic et conjugii sacrum 25 Castis nectit amoribus. Hic fidis etiam sua Dictat jura sodalibus. O felix hominum genus, Si vestros animos amór, Quo caelum regitur, regat.

## LIBER III.

I. Iam cantum illa finiverat, cum me audiendi avidum stupentemque adrectis adhue auribus carminis mulcedo defixerat. Itaque paullo post, O, inquam, summum lassorum solamen animorum, quantum me vel sententiarum pondere vel canendi etiam iocunditate refovisti! adeo ut iam me posthac inparem fortunae icti-

VIII. 6. auro D.-7. dux erat tHelm. 3. - 12. tundere empX. Cally. Vulp. sq. - 18. gerit  $DLNV\alpha. - 21$ . certant  $HK\alpha$  Helmst. 1. Leyser. -22. sanctos  $CfLV\alpha Helm. 1. - 25$ . castos C.-

Lib. III. cap. l. 1. finiverat] ACDRTII. V2.ZHKQ finierat Cet. X. etc. — 2. ad haec pZLV. aur. adb. C. — 3. 0 om. D. — 4. quam tu T1. et cod. Havercamp. ad Sal. indic. ,,quantum. — 6. me om. C. post haec 2BC. —

bus esse non arbitrer. Itaque remedia, quae paullo acriora esse dicebas, non modo non perhorresco, sed audiendi avidus vehementer efflagito. P. Tum illa, Sensi. inquit, cum verba nostra tacitus attentusque rapiebas, eumque tuae mentis habitum vel expectavi, vel, quod 5 est verius, ipsa perfeci: talia sunt quippe quae restant, ut degustata quidem mordeant, interius autem recepta dulcescant. Sed quod tu te audiendi cupidum dicis, quanto ardore flagrares, si, quonam te ducere adgredimur, agnosceres? B. Quonam, inquam? P. Ad veram, 10 inquit, felicitatem, quam tuus quoque sompniat animus, sed occupato ad imagines visu ipsam illam non potes intueri. B. Tum ego: Fac obsecro, et, quae illa vera sit, sine cunctatione demonstra. P. Faciam, inquit illa, tui caussa libenter: sed quae tibi caussa notior est, eam 15 prius designare verbis atque informare conabor, ut ea perspecta, cum in contrariam partem flexeris oculos, verae specimen beatitudinis possis agnoscere.

I. Qui serere ingenuum volet agrum,
Liberat arva prius fruticibus,
Falce rubos filicemque resecat,
Ut nova fruge gravis Ceres eat.
Dulcior est apium mage labor,
Si malus ora prius sapor edat:
Gratius astra nitent, ubi Notus
Desinit imbriferos dare sonos:
Lucifer nt tenebras pepulerit,
Pulcra dies roseos agit equos.
Tu quoque falsa tuens bona prius
Incipe colla iugo retrahere,
Vera dehinc animum subierint.

1. esse non] ABCDem esse om, Zfgip etc. X. etc. paullo acr.] BCD Vall. paullo om. 1A p. ante acr. ZefgimpHsqq. X. Vulp. etc.— 4. tac. nostra ZHK.— 5. vel hab. expect. B.— 7. autem om. A.— 10. adgredimur] ABCD Vall. adgrediamur Cet. X. Vulp. sq.— 11. beatitudinem quam B. an. sompn. C.— 12. imaginem A.— 13. fac. ergo obs. te et C. et q. sit illa vera LN.— 14. illa om. A. caussa tui C.— 15. not. est eam om. 1D.— 16. ea quae H. perfecta gHelfr.— 18. verae om. D. spec. beat.] ABCD etc. Vall. beat. spec. X. Vulp. etc.—

I. V. 1. in B. 9. seguitur. — 2. liberet e, Helmst. omnes. fructibus D. — 3. silic. C Ielic. Rtth. g. resecet Helm. 1. 2. — 5. est om: A. apum T2. Rp. — V. 9. in B. 2. seq. depul. Helm. 3. — 12. detrahere Helm. 3. —

II. Tum defixo paullulum visu et velut in angustam suae mentis sedem recepta, sic coepit: Omnis mortalium cura, quam multiplicium studiorum labor exercet, diverso quidem calle procedit, sed ad unum tamen beatitudinis finem nititur pervenire. Id autem est bonum, quo quis adepto nihil ulterius desiderare queat. Quod quidem est omnium summum bonorum cunctaque intra se bona continens, cui si quid abforet, summum esse non posset, quoniam relinqueretur extrinsecus, 10 quod posset optari. Liquet igitur esse beatitudinem statum bonorum omnium congregatione perfectum. Hunc, uti diximus, diverso tramite mortales omnes conantur adipisci. Est enim mentibus hominum veri boni naturaliter inserta cupiditas, sed ad falsa devius error ab-15 ducit. Quorum quidem alii summum bonum esse nihilo indigere credentes, ut divitiis adfluant, elaborant: alii vero bonum, quod sit dignissimum veneratione, iudicantes adeptis honoribus reverendi civibus suis esse nituntur. Sunt qui summum bonum in summa po-20 tentia esse constituant: hi vel regnare ipsi volunt, vel regnantibus adhaerere conantur. At quibus optimum quiddam claritas videtur, hi vel belli vel pacis artibus gloriosum nomen propagare festinant. Plurimi vero boni fructum gaudio laetitiaque metiuntur: hi felicissi-25 mum putant voluptate diffluere. Sunt etiam, qui horum fines caussasque alterutro permutent: ut, qui divitias ob potentiam voluptatesque desiderant, vel qui potentiam seu pecuniae caussa seu proferendi nominis petunt. In his igitur ceterisque talibus humanorum actuum 30 votorumque versatur intentio, veluti nobilitas favorque popularis, quae videntur quamdam claritudinem conparare. Uxor ac liberi iocunditatis gratia petuntur, amicorum vero, quod sanctissimum quidem genus est, non

II. 1. august. AZeK Lipsii cod. Vall. Vulp. august. BC(D) etc. X. Helfr. — 2. sit D. — 3. mortalium stud. 1B. — 5. fontem Vinc. Bell. d. V, 4. id... bon om. Idem. — 6. quis om. Glar. ad alter. B. — 7. sum. est bon. omn. A. — 8. cont. bona DLN Va. — 9. sum. bonum esse LVa. — 10. esse beat.] ABCD etc. Vall. beat. esse [im?] X. Vulp. etc. — 11. Ilanc Dep quem Vinc. ib. mort. omn. div. tram. Idem. utique im. — 14. insita Vinc. l. l. — 15. sum. bon.] ABZefgpQ sum. esse bon. C[Dim?]etc. X. etc. — 18. verendi Rtth. suis civ. C. — 19. bon. suum. A. — 21. conantur vel regn. ipsi vol. C. quidd. opt. A. — 23. nom. glor. B. — 25. voluptati C. — 26. permutent] ABCDZ T11. etc. permutant cfipLN Va X. etc. uec qui f. — 32. liberi loc.] AC liberi quae ioc. BDRZT11. V2. qpHKNQ Va lib. qui ioc. efL[V1.im?] X. etc. amic. quoque i. — 33. quidem om. A. —

in fortuna sed in virtute numeratur, reliquum vero vel potentiae caussa vel delectationis adsumitur. Iam vero corporis bona promptum est, ut ad superiora referantur. Robur enim magnitudoque videntur praestare valentiam, pulcritudo atque velocitas celebritatem, salu- 5 britas voluptatem: quibus omnibus solam beatitudinem desiderari liquet. Nam quod quisque prae ceteris petit, id summum esse iudicat bonum. Sed summum bonum beatitudinem esse definivimus. Quare beatum esse iudicat statum, quem prae ceteris quisque desiderat. 10 Habes igitur ante oculos propositam fere formam felicitatis humanae, opes, honores, potentiam, gloriam, voluptates. Quae quidem sola considerans Epicurus, consequenter sibi summum bonum voluptatem esse constituit, quod cetera omnia iocunditatem animo videan- 15 tur adferre. Sed ad hominum studia revertor: quorum animus etsi caligante memoria, tamen summum bonum repetit, sed velut ebrius domum quo tramite revertatur ignorat. Num enim videntur errare hi, qui nihilo indigere nituntur? Atqui non est aliud, quod aeque per- 20 ficere beatitudinem possit quam copiosus bonorum omnium status, nec alieni egens, sed sibi ipse sufficiens. Num vero labuntur hi, qui quod sit optimum, id etiam reverentiae cultu dignissimum putant? minime. Neque enim vile quiddam contempnendumque est, quod adi- 25 pisci omnium fere mortalium laborat intentio. An in bonis non est numeranda potentia? Quid igitur? Num inbecillum ac sine viribus aestimandum est, quod omnibus rebus constat esse praestantius? an claritudo nihili pendenda est? Sequestrari nequit, quin omne quod ex- 30 cellentissimum sit, id etiam videatur esse clarissimum. Nam non esse anxiam tristemque beatitudinem nec doloribus molestiisque subjectam, quid attinet dicere,

<sup>4.</sup> que om. L. — 5. celeritatem 1A. — 6. Quib. enim sol. Z. — 7. desiderare 1Acp Va X. liq. des. B. — 8. sum. esse ind.] BCDZfi LNV Vall. iud. esse AcmpHKQa Rtth. Norimb. 1473, sum. esse bon. ind. g esse om. X. Vulp. etc. iud. bonum quod esse beat. def. Glar. — 9. definivimus] ABCDfimHKQ Vall. definimus Zepp LNVa X. Vulp. etc. iud. esse B. — 10. quis Z. — 15. eo quod g. omn. haec i. — 16. revertar fim. — 17. sum. bon.] Afgp suum bon. D bon. sum. BC etc. X. etc. suum rep. V11. — 19. Num] ACDZ etc. X. sqq. non B nam Helfr. — 21. beat. perf. A. poss. beat. B. — 22. ipse] ABDgHKLQ Va X. etc. Vulp. ipsi CZefimpN Helfr.— 24. putant] ABCZefipLNVa X. etc. putent DgmHKQ. dign. cultu rev. put. C. — 25. quoddam Z. que om. CpHQ. — 26. num. pot. D. — 27. Numquid T1. V2. — 29. pretiosius A. — 30. Sequest.] AC(D) Sed seq. Cet. X. etc. quando omne L. —

quando in minimis quoque rebus id adpetitur, quod habere fruique delectet? Atqui haec sunt, quae adipisci homines volunt, eaque de caussa divitias, dignitates, regna, gloriam voluptatesque desiderant, quod per haec sibi sufficientiam, reverentiam, potentiam, celebritatem, laetitiam credunt esse venturam. Bonum est igitur, quod tam diversis studiis homines petunt: in quo quanta sit naturae vis, facile monstratur, cum licet variae dissidentesque sententiae tamen in deligendo boni fine consentiunt.

II. Quantas rerum flectat habenas Natura potens, quibus inmensum Legibus orbem provida servet, Stringatque ligans inresoluto Singula nexu, placet arguto 5 Fidibus lentis promere cantu. Quamvis Poeni pulcra leones Vincula gestent manibusque datas Captent escas metuantque trucem 10 Soliti verbera ferre magistrum: Si cruor horrida tinxerit ora, Resides olim redeunt animi, Fremituque gravi meminere sui, Laxant nodis colla solutis, Primusque lacer dente cruento 15 Domitor rabidas inbuit iras, Quae canit altis garrula ramis Ales, caveae clauditur antro: Huic licet inlita pocula melle, 20 Largasque dapes dulci studio Ludens hominum cura ministret. Si tamen arto saliens tecto, Nemorum gratas viderit umbras, Sparsas pedibus proterit escas, 25 Silvas tantum maesta requirit, Silvas dulci voce susurrat.

1. quoniam ef L. reb. om. C. — 2. delectat 2DefgipHKa. — 6. laetitiamque Vall., Sitzm. edd. esse om. m,cdd. Sitzm. — 8. demonstratur A demonstrabitur 2g. — 9. sint sent. Ae Wolf. sent. sint f. dilig. ADefgpHKNVa. —

II. 3. servat Helmst. 3. — 7. pooeni D. — 8. datis 1D. — 9. metuentq. L metuuntq. eQHelfr. — 10. solita 1D. — 11. torrida cont. Cort. ad Lucan. IV, 239. — 15. primus acer A primus lac. Vacca ad Luc. IV, 242. — 16. rapid. i Vacca ib. — 22. acto H. alto m. texto D. — 25. silvasque La. —

Validis quondam viribus acta
Pronum flectit virga cacumen:
Hanc si curvans dextra remisit,
Recto spectat vertice caelum.
Cadit Hesperias Phoebus in undas,
Sed secreto tramite rursus
Currum solitos vertit ad ortus.
Repetunt proprios quaeque recursus,
Redituque suo singula gaudent:
Nec manet ulli traditus ordo,
Nisi quod fini iunxerit ortum,
Stabilemque sui fecerit orbem.

III. Vos quoque o terrena animalia, tenui licet imagine, vestrum tamen principium sompniatis, verumque illum beatitudinis finem, licet minime perspicaci, qualicumque tamen cogitatione perspicitis, eoque vos et ad verum bonum naturalis ducit intentio et ab eo- 5 dem multiplex error abducit. Considera namque, an per ea, quibus se homines adepturos beatitudinem putant, ad destinatum finem valeant pervenire. Si enim vel pecunia vel honores ceteraque tale quid adferunt, cui nihil bonorum abesse videatur, nos quoque fatea- 10 mur fieri aliquos honorum adeptione felices. Quod si neque id valent efficere, quod promittunt, bonisque pluribus carent, nonne liquido falsa in eis beatitudinis species deprehenditur? Primum igitur te ipsum, qui paullo ante divitiis adfluebas, interrogo. Inter illas 15 abundantissimas opes nunquamne animum tuum concepta ex qualibet iniuria confudit anxietas? B. Atqui, in-quam, libero me fuisse animo, quin aliquid semper angerer, reminisci nequeo. P. Nonne quia vel aberat, quod abesse non velles, vel aderat, quod adesse no- 20 luisses? B. Ita est, inquam. P. Illius igitur praesentiam, huius absentiam desiderabas. B. Confiteor, in-

29. remiserit giN. — 33. flectit ad C. — 34. propriosque quaeq. D. —

III. 1, 0 om. Glar. Graff. — 4. perspic.] ACDegimp X. Vulp. etc. prospic. BZf HKetc. Wolf. Vall. — 5. et om. egi Wolf. — 8. putare B. praedestin. ep. — 9. pecuniae T1.f. talia quid Bern. cd. afferant LNVαWolf. auferunt H appetunt Rtth. — 17. confudit] CDetc. Xsqq. confundit ABpL. tam lib. efpLNVαX.etc. tam om. Cct. omn. — 19. angerer] ABCDRZT11. V2efpK angeret gim HLNQ VαX.etc. nequeo ADetc. X.sqq. non queo RV2.gim. Cod. Martisburg. ap. Cort. ad Lucan. III, 156. nqueo (= nequeo et non queo) BC. —

quam. P. Eget vero, inquit, eo quod quisque desiderat? B. Eget, inquam. P. Qui vero eget aliquo, num est usquequaque sibi ipse sufficiens? B. Minime, inquam. P. Tu itaque hanc insufficientiam plenus, in-5 quit, opibus sustinebas? B. Quidni? inquam. P. Opes igitur nihilo indigentem sufficientemque sibi facere nequeunt, et hoc erat, quod promittere videbantur. Atqui hoc quoque maxime considerandum puto, quod nihil habeat suapte natura pecunia, ut his a quibus pos-10 sidetur invitis nequeat auferri. B. Fateor, inquam. P. Quidni fateare, cum eam cottidie valentior aliquis eripiat invito? Unde enim forenses querimoniae nisi quod vel vi vel fraude nolentibus pecuniae repetuntur ereptae? B. Ita est, inquam. P. Egebit igitur, inquit, extrin-15 secus petito praesidio, quo suam pecuniam quisque tueatur. B. Quis, inquam, neget? P. Atqui non egeret eo, nisi possideret pecuniam, quam posset amittere. B. Dubitari, inquam, nequit. P. In contrarium igitur relapsa res est: nam quae sufficientes sibi facere putabantur 20 opes, alieno potius praesidio faciunt indigentes. Quis autem modus est, quo pellatur divitiis indigentia? Num enim divites esurire nequeunt? num sitire non possunt? num frigus hibernum pecaniosorum membra non sentiunt? Sed adest, inquies, opulentis, quo samen satient, 25 quo sitim frigusque depellant. Sed hoc modo consolari quidem divitiis indigentia potest, auferri penitus non potest. Nam si haec hians semper atque aliquid poscens opibus expletur, maneat necesse est, quae possit expleri. Taceo, quod naturae minimum, quod ava-30 ritiae nihil satis est. Quare si opes nec submovere indigentiam possunt, et ipsae suam faciunt, quid est quod eas sufficientiam praestare credatis?

1. vero quisq. inq. eo quod Rtth. quod om. 1B. et qui D.—
2. non est ABCDefqpLNVa num Z[im?] HKQX.etc. - 3. ipse]
ABDZgHKLNVaXetc. ipse om. Cp ipsi efimQ Sitzm. cdd. Vulp.
sqq.— 5. sustentabas Rtth.— 10. invit. om. 1D.— 11. quidni inquit lat. Wolf. fatere CL.— 13. vilis fraude C. fr. nolent.] ABCD
ZfgipHKQGlar. fr. a nol. emLNVaX.etc.— 15. quisq. pec. B.—
16. Quis inq.] AC[D]epWolf. Vall. quis id inq. Cet. X. Vulp. sqq.—
17. posset] AB2DZmHKQVall. possidet 1D possit Cefgip LNvqq.
X. Vulp. etc.— 18. neq. inq. ig. in cont. res est rel. B.— 19. namque BD.— 21. aut. quis B. indig, div. A.— 22. non non 1B.— 23. non frig. B.— 24. adéé A © C ades HQ.— 26. auf. pen. non] BZfgimp HKQX.etc. sed auf. DLNVa Wolf. auf. autem pen. Ce anf. nullo modo pot A.— 27. inhians Rtth. exposc. B.— 28. opibus non explet. coni. Vall. fp.

III. Quamvis fluente dives auri gurgite Non expleturas cogat avarus opes, Oneretque baccis colla rubri littoris, Ruraque centeno sciudat opima bove: Nec cura mordax deserit superstitem, Defunctumque leves non comitantur opes.

IV. Sed dignitates honorabilem reverendumque, cui provenerint, reddunt. Num vis ea est magistratibus, ut utentium mentibus virtutes inserant, vitia depellant? Atqui non fugare, sed inlustrare potius nequitiam solent: quo fit, ut indignemur eas saepe nequissi- 5 mis hominibus contigisse. Unde Catullus licet in curuli Nonium sedentem, strumam tamen adpellat. Videsne quantum malis dedecus adiciant dignitates? Atqui minus eorum patebit indignitas, si nullis honoribus inclarescant. Tu quoque num tandem tot periculis adduci 10 potuisti, ut cum Decorato gerere magistratum putares, cum in eo mentem nequissimi scurrae delatorisque respiceres? Non enim possumus ob honores reverentia dignos iudicare, quos ipsis honoribus iudicamus indignos. At si quem sapientia praeditum videres, num 15 posses eum vel reverentia vel ea qua est praeditus sapientia non dignum putare? B. Minime. P. Inest enim dignitas propria virtuti, quam protinus in eos, quibus fuerit adiuncta, transfundit. Quod quia populares facere nequeunt honores, liquet eos propriam di- 20 gnitatis pulcritudinem non habere. In quo illud est animadvertendum magis: nam si eo abiectior est, quo magis a pluribus quisque contempnitur, cum reverendos facere nequeat, quos pluribus ostentat despectiores potius inprobos dignitas facit. Verum non inpune, red- 25

III. 3. Oneretque ABCDZetc. Erf. Vall. ornet X. [unde?] Vulp.sqq. - 5. Non in cura C. mord. cura B. deseret AV1.RHKQ deserat V2.e deserit BCDsqq. X. etc.

IV. 3. virtutem C. vitiaque A.— 6. Catulus D.— 7. Nomium 1A Novium BC. tamen adp.] ABCDetc. Vall. tamen om. X. Vulp. etc.— 8. mal. dedec.] ABCDetc. [im?] Vall. dedec, malis X. Vulp. sqq. adiiciunt T1. Cd. Martisburg ap. Cort. ad Luc. I. 126.— 9. horum A. clarescunt D. clarescant Zi Bern. cd.— 10. abduci V2.— 15. vidisses Bern. cd. — 16. ipsa qua C. est praed.] ABC[D]Zefgp HKQα praed. est [im?] LNV X. etc. — 20. fac. neq.] ABCDZefg HKLNQ Vα Vall. neq. fac. imp X. Vulp. etc. — 22. magis om. C.—24. nequeat] ABC[D?] ZefgmpHKsqq. Flor. Vall. nequeant iX. Vulp.etc. ostendat A1BV. — 25. inpr. dign.] ADZefgimpHKLN Q Vα Vall. dign. inpr. BC X. Vulp. etc.—

dunt namque inprobi parem dignitatibus vicem, quas sua contagione conmaculant. Atque ut agnoscas veram illam reverentiam per has umbratiles dignitates non posse contingere, [sic conlige]: Si quis multiplici 5 consulatu functus in barbaras nationes forte devenerit, venerandumne barbaris honor faciet? Atqui si hoc naturale munus dignitatibus foret, ab officio suo quoquo gentium nullo modo cessarent, sicut ignis ubique terrarum, numquam tamen calere desistit. Sed quoniam 10 id eis non propria vis, sed hominum fallax adnectit opinio, vanescunt illico, cum ad eos venerint, qui dignitates eas esse non aestimant. Sed hoc apud exteras nationes. Inter eos vero, apud quos ortae sunt, num perpetuo perdurant? Atqui praetura magna olim 15 potestas, nunc inane nomen et senatorii census gravis sarcina. Si quis quondam populi curasset annonam, magnus habebatur, nunc ea praefectura quid abiectius? Ut enim paullo ante diximus, quod nihil habet proprii decoris, opinione utentium nunc splendorem accipit, 20 nunc amittit. Si igitur reverendos facere nequeunt di-gnitates, si ultro inproborum contagione sordescunt,

si mutatione temporum splendere desinunt, si gentium aestimatione vilescunt, quid est, quod in se expetendae

IV. Quamvis se Tyrio superbus ostro
Comeret et niveis lapillis,
Invisus tamen omnibus vigebat
Luxuriae Nero saevientis.

Sed quondam dabat inprobus verendis
Patribus indecores curules.

Quis illos igitur putet beatos,
Quos miseri tribuunt honores?

pulcritudinis habeant, nedum aliis praestent?

2. Atqui epL. cognosc. KQGlar. — 4. sic conlige] Om. haec verba: ADg Vall., sed cf. II, cap. 4. p. 28. Siqui C. — 5. barb. om. D. — 6. facit Wolf. sum boc om, B. —7. quoque B. Inde a verbis ab off. usque ad finem hui. libri desunt in Z. — 10. non om. B. vis est sed C. — 11. evanesc. eip. — 13. vero om. Q. — 14. durant Ci. praefectura A2BCefgimpLNVα X. Vulp. etc. praefectura DT2. Cod. ap. Havercamp. in Ind. ad Sal. [s.v. praefectura] HKQ Vall. Cuiactus ad leg. I. tit. 12. — 15. nomen ei] ABCDpHKLNQ Vα nom. est et Cet. X. etc. — 16. anonam in urbe factitasset magn. Schol. ad Luc. I, 319. — 18. id quod B. — 23. existim. gent. B. —

IV. 2. ac A et om. Helmst. 1. — 5. dabit g. — 8. igitur illos ABCDfp. putat m Graff. putes Sitzm. —

V. An vero regna regumque familiaritas efficere potentem valet? Quidni, quando eorum felicitas perpetuo perdurat? Atqui plena est exemplorum vetustas, plena etiam praesens aetas, qui reges felicitatem calamitate mutaverint. O praeclara potentia, quae ne ad 5 conservationem quidem sui satis efficax invenitur! Quod si haec regnorum potestas beatitudinis auctor est, nonne, si qua parte defuerit, felicitatem minuat, miseriam inportet? Sed quamvis late humana tendantur inperia, plures necesse est gentes relinqui, quibus regum quis- 10 que non inperet. Qua vero parte beatos faciens desinit potestas, hac inpotentia subintrat, quae miseros facit: hoc igitur modo maiorem regibus inesse necesse est miseriae portionem. Expertus suae sortis periculorum tyrannus, regni metus pendentis supra verticem 15 gladii terrore simulavit. Quae est igitur haec potestas, quae solicitudinum morsus expellere, quae formidinum aculeos vitare nequit? Atqui vellent ipsi vixisse securi, sed nequeunt: dehinc de potestate gloriantur. An tu potentem censes, quem videas velle, quod non pos- 20 sit efficere? Potentem censes, qui satellite latus ambit, qui quos terret ipse plus metuit: qui ut potens. esse videatur, in servientium manu situm est? Nam quid ego de regum familiaribus disseram, cum regna ipsa tantae inbecillitatis plena demonstrem? quos 25 quidem regia potestas saepe incolumis, saepe autem lapsa prosternit? Nero Senecam familiarem praeceptoremque suum ad eligendae mortis coegit arbitrium. Papinianum diu inter aulicos potentem, militum gladiis Antoninus obiecit. Atqui uterque potentiae suae renuntia- 30 re voluerunt, quorum Seneca opes etiam suas tradere Neroni seque in otium conferre conatus est: sed dum ruituros moles ipsa trahit, neuter quod voluit effecit. Quae est igitur ista potentia, quam pertimescunt habentes, quam nec cum habere velis tutus sis, et cum 35

V. 1. regnum B. — 2. valet] ABC[D]p valent Cet, X. etc, felic. eor. B. — 4. quo 2D. — 6. conservatione B. — 8. et miser. Cp. — 10. quibus non inp. reg. quisquam ICp.—11. vero om. Helfr. — 12. pot. des. hac parte inp. B. — 14. suae sortis] ABC[D] sort. suae Cet. X. etc. — 16. simil. IWolf. — 17. nequit exp. B. — 20. pot. . . . effic. om. A quem . . . . effic. om. ID. — 22. ipse terr. Cg. esse om. B. — 23. situs V2. egpLNVa. Wolf. — 24. familiaritate Ap. ipsa regna B. ista L. — 25. plane dem. D. — 27. fam. suum B. — 29. Papirianum B. potentum D. — 30. Antoninus] Coni. Sitzm, CDV2. K Vall. etc. Antonius ABetc. X. — 31. volebant A voluerint D. — 32. transferre BC. — 33. efficit AB. — 34. est om. B. — 35. cum om. B, hab. cum vel. HKQ. —

deponere cupias, vitare non possis? An praesidio sunt amici, quos non virtus sed fortuna conciliat? Sed quem felicitas amicum fecit, infortunium faciet inimicum. Quae vero pestis efficacior ad nocendum quam familia-5 ris inimicus?

V. Qui se volet esse potentem, Animos domet ille feroces, Nec victa libidine colla Foedis submittat habenis. Etenim licet Indica longe Tellus tua iura tremescat, Et serviat ultima Thule: Tamen atras pellere curas Miserasque fugare querelas Non posse potentia non est.

VI. Gloria vero quam fallax saepe, quam turpis est! Unde non iniuria tragicus exclamat: ώ δόξα δόξα μυρίοισι δή βροτών, οὐδεν γεγώσι βίοτον ώγκωσας μέγαν. Plures enim magnum saepe nomen falsis vul-5 gi opinionibus abstulerunt, quo quid turpius excogitari potest? Nam qui falso praedicantur, suis ipsi necesse est laudibus erubescant. Quae si etiam meritis conquisitae sint, quid tamen sapientis adiecerint conscientiae, qui bonum suum non populari rumore, sed conscien-10 tiae veritate metitur? Quod si hoc ipsum propagasse nomen pulcrum videtur, consequens est, ut foedum non extendisse iudicetur. Sed cum, uti paullo ante disserui, plures gentes esse necesse sit, ad quas unius fama hominis nequeat pervenire, fit, ut quem tu aesti-15 mas esse gloriosum, proxima parte terrarum videatur

conciliatur Vα. — 3. infelicitas faciet Vinc. Bell. sp. d. VI,
 90. 92. h. XXII, 19. — 4. Nulla pest. Idem ib.
 V. 4. submittit eim. — 5. india A. — 6. tremescat] ABDRtth. tremescat Cet. X etc. — 7. Thule] X. etc. thyle ABDeKNQ Leyser

Wolf. thile CiH tile sive tyle Cet. — VI. 1. quam vero 1B. — 2. traicus AB trag. quidam excl. D. — 3.  $MTPIOT\Sigma$ .  $1\Delta H$ ...  $OI\Delta EN$ .  $\Gamma \in \Gamma \omega \Sigma IN$ .  $\in Io\tau \omega N$  c. interpret.: o gloria, gl., milibus mortalium nihil facta nisi aurium inflatio magna A. Similiter Cdd. recc., vett. edd. et Vinc. h. XXII, 19. [nisi aurium sive quam aur. (Vinc.) omnes!] ανοοπων ου δεν γεγωω βιοτου elc. D. Uf. Eur. Androm. 320. ed. Musgr. — 5. opinibus AIB. — 6. ipsis A. om. C. — 9. bon. . . rum. om. 1D. — 13. esse gent. K. nec. sit esse LNα esse om. B. — 14. aest. esse glor.] BCDR V2. Tri. egp Ritth. HKQV glor. esse AfLN esse gl. esse α esse om. [im?] X. elc. — 15. proxima] ABCDTri. V1. efimpKGlar. X. Vulp. etc. pro maxima R V2. gHLNQVα Vall. — inglrious. Inter haec vero popularem gratiam ne conmemoratione quidem dignam puto, quae nec iudicio
provenit, nec umquam firma perdurat. Iam vero quam
sit inane, quam futile nobilitatis nomen, quis non videat? quae si ad claritudinem refertur, aliena est. Videtur namque esse nobilitas quaedam de meritis veniens
laus parentum. Quod si claritudinem praedicatio facit, illi sint clari necesse est, qui praedicantur: quare
splendidum te, si tuam non habes, aliena claritudo non
efficit. Quod si quid est in nobilitate bonum, id esse 10
arbitror solum, ut inposita nobilibus necessitudo videatur, ne a maiorum virtute degenerent.

VI. Omne hominum genus in terris Simili surgit ab ortu: Unus enim rerum pater est, Unus cuncta ministrat. Ille dedit Phoebo radios, Dedit et cornua lunae, Ille homines etiam terris Dedit et sidera caelo: Hic clausit membris animos Celsa sede petitos: 10 Mortales igitur cunctos Edit nobile germen. Edit nobile germen.

Quid genus et proavos strepitis?

Si primordia vestra

Auctoremque deum spectes,

Nullus degener extat,

Ni vitis peiora fovens 15 Ni vitiis peiora fovens Proprium deserat ortum.

VII. Quid autem de corporis voluptatibus loquar, quarum adpetentia quidem plena est anxietatis, satietas

<sup>1.</sup> ingloriosus 1D. vero om. D. grat.] ABDefmpHKLNQVα X etc. Vulp. gloriam [C? gtam] qi Rtth. Helfr. nec Codd. et edd. vett. omnes. ne X. etc. — 2. iud. vero prov. LNα Wolf. — 4. nom. nob. B dignitatis nom. N. — 5. quae si ... par. om. 1D. — 6. ven. om. B. — 10. aliquid C. — 11. arb. esse pHKQ. — 12. ne virt. major. B. —

VI. 1. gen. hom. gL humanum gen.  $NV\alpha$  Dilher. — 2. processit Helm. 3. — 4. Unus qui cuncta  $AepNQV\alpha$  — 7. et hom. B. — 8. ut D. — 9. Hi cl. an. membr. B. — 10. pet. sede A. — 12. Edidit Aefip. — 13. Ordo est a 1. manu in A: v. 15. 16. 13. 14.

VII. 1. volupt. corp. A. - 2. anxietate p. -

5

vero poenitentiae? Quantos illae morbos, quam intolerabiles dolores, quasi quemdam fructum nequitiae fruentium solent referre corporibus! quarum motus quid habeat iocunditatis, ignoro. Tristes vero esse voluptatum sexitus, quisquis reminisci libidinum suarum volet, intelleget. Quae si beatos explicare possunt, nihil caussae est, quin pecudes quoque beatae esse dicantur, quarum omnis ad explendam corporalem lacunam festinat intentio. Honestissima quidem coniugis foret liberorumque iocunditas, sed nimis e natura dictum est, nescio quem filios invenisse tortores: quorum quam sit mordax quaecumque conditio, neque alias expertum te neque nunc anxium necesse est admonere. In quo Euripidis mei sententiam probo, qui carentem liberis infortunio dixit esse felicem.

VII. Habet omnis hoc voluptas, stimulis agit fruentes,
Apiumque par volantum,
Ubi grata mella fudit,
Fugit et nimis tenaci
Ferit icta corda morsu.

VIII. Nihil igitur dubium est, quin hae ad beatitudinem viae deviae quaedam sint, nec perducere quemquam eo valeant, ad quod se perducturas esse promittunt. Quantis vero inplicitae malis sint, brevissime monstrabo. Quid enim? pecuniamne congregare conaberis? sed eripies habenti: dignitatibus fulgere velis? danti supplicabis, et qui praeire ceteros honore cupis, poscendi humilitate vilesces: potentiamne desideras? subiectorum insidiis obnoxius periculis subiacebis. Glo-

<sup>3.</sup> inferre ef. — 5. intellegit C. — 6. possint C. — 7. beat. om. 1B. dic. esse B. — 8. lacunam] ABDpKLNVX.etc. lasciviam Cefgim HQa Wolf. — 9. liberorum for. ioc. LN liberorumque for. V. — 10. e om.1B. — 12. expertum est te fL. — 14. approbo gl(gl. in A).—

VII. 1. hoc vol. omnis codd. et edd. vett. omnes, Wolf., Io. Stresber. Polycrat. VI, 23. omn. hoc vol. X. etc. — 2. fruentis C.—
3. Apum 1B. Io. Saresb. tb. — 4. fundit tp. —

VIII. 1. est ig. dub. A. cur hae C. — 2. deviae] AB Vall. devia C[D?] etc. X. Vulp. etc. sint quaed. B. quemq. eo] ABC[D?] eftHKLQa. Vall. eo quemq. gmpLN X. Vulp. etc. — 4. Quantis] ABCDetc. Vall. etc. quanvis X. — 5. congerere Vinc. Bell. sp d. VI, 105. et h. XXII, 19. at ne Idem h. l. l. — 6. eripias emp. Si dign. Vinc. sp. d. l. l. — 7. donanti LN. — 8. vilitate A. vilescis CDeL.—

riam petas? sed per aspera quaeque distractus securus esse desistis: voluptariam vitam degas, sed quis non spernat atque abiciat vilissimae fragilissimaeque rei corporis servum? lam vero qui bona prae se corporis ferunt, quam exigua, quam fragili possessione ni- 5 tuntur! Num enim elephantos mole, tauros robore superare poteritis, num tigres velocitate praeibitis? Respicite caeli spatium, firmitudinem, celeritatem, et aliquando desinite vilia mirari. Quod quidem caelum non his potius est, quam sua qua regitur ratione miran- 10 dum. Formae vero hitor ut rapidus est, ut velox et vernalium florum mutabilitate fugacior? Quod si. ut Aristoteles ait, Lynceis oculis homines uterentur, ut eorum visus obstantia quaeque penetraret, nonne introspectis visceribus illud Alcibiadis superficie pulcerri- 15 mum corpus turpissimum videretur? Igitur te pulcrum videri, non tua natura sed oculorum spectantium reddit infirmitas. Sed aestimate, quam vultis nimio corporis bona, dum sciatis hoc, quodcumque miramini, triduanae febris igniculo posse dissolvi. Ex quibus 20 omnibus illud redigere in summam licet, quod haec, quae nec praestare, quae pollicentur, bona possunt, nec omnium bonorum congregatione perfecta sunt, ea nec ad beatitudinem, quasi quidam calles, ferunt, nec beatos ipsa perficiunt.

VIII. Eheu, quae miseros tramite divio Abducit ignorantia! Non aurum in viridi quaeritis arbore, Nec vite gemmas carpitis, Non altis laqueos montibus abditis, Ut pisce ditetis dapes, Nec vobis capreas si libeat sequi,

5

25

1. petas] A1B[D?]RT11. Vinc. l. l. petis efgHKLNQVa Vinc. hist. l. l. X.etc. appetas p appetis Cim. — 2. degis B Vinc. h. l. l. eligis C eligas p diligis fi. — 4. servum] ABCDetc. δούλον Plan. Vall. servitium Vinc. h. XXII. 19. X. Vulp. etc. — 5. aut frag. A. — 6. Non B. elephantos] ABC[D]HKQ Vall. elephantes effimpLNV all light the control of the N. Vulp. etc. — 7. tegr. D. — 12. Aristotiles D. — 13. linceis ABCA X. Vulp. etc. — 7. tegr. D. — 12. Aristotiles D. — 13. linceis ABCA 14. vis. eor. B. obst. quaeque] AB[D]efpGlar. quaeque om. Cet. X.etc. — 15. quod superf. C. — 18. ninia C. — 21. redigi B. dirigere A in sum. lic.] ABCDefqpHKLQa Vall., in sum. red. lic. [im?] NV X. Vulp. etc. — 22. policientur D. —

VIH. 1. heu DH heu heu eiLNVa. quae] ABCDegmHsqq. Vall. quam fip X. Vulp. etc. devios Vall. unde? — 8. arb. quaer. Cg Non. . . in om. 1B. - 5. altos Helm. 3. mont. laq. A abditos C.-

Tyrrhena captatis vada. Ipsos quin etiam fluctibus abditos, 10 Norunt recessus aequoris, Quae gemmis niveis unda feracior, Vel quae rubentis purpurae: Nec non quae tenero pisce vel asperis Praestent echinis littora. Sed quonam lateat, quod cupiunt bonum, 15 Nescire caeci sustinent, Et quod stelliserum trans abiit polum, Tellure demersi petunt. Quid dignum stolidis mentibus inprecer? Opes, honores ambiant, 20 Et cum falsa gravi mole paraverint, Tum vera cognoscant bona.

IX. Hactenus mendacis formam felicitatis ostendisse suffecerit, quam si perspicaciter intueris, ordo est deinceps, quae sit vera monstrare. B. Atqui video, inquam, nec opibus sufficientiam nec regnis po-5 tentiam nec reverentiam dignitatibus nec celebritatem gloria nec lactitiam voluptatibus posse contingere. P. An etiam caussas, cur id ita sit, deprehendisti? B. Tenui quidem veluti rimula mihi videor intueri: sed apertius ex te cognoscere malim. P. Atqui promptissima 10 ratio est. Quod enim simplex est indivisumque natura, id error humanus separat, et a vero atque perfecto ad falsum inperfectumque traducit. An tu arbitraris, quod nihilo indigeat, egere potentia? B. Minime, inquam. P. Recte tu quidem: nam si quid est, quod '15 in ulla re inbecillioris valentiae sit, in hac praesidio necesse est egeat alieno. B. Ita est, inquam. P. Igitur sufficientiae potientiaeque una est eademque natu-B. Sic videtur. P. Quod vero huiusmodi sit, spernendumne censes esse, an contra rerum omnium ve-

<sup>8.</sup> tirrenas capitis 1B. — 13. vel om. A. — 14. praestant Helfr. — 18. dimersi ABCDepL demersi fimpHKNQVα X. etc. — 21. ut 1Agp. —

IX. 2. veraciter Bern. cd. intuearis Vulp. etc. — 5. ex dign. C. — 6. celebritati gloriam cont. Bern. HKQ Wolf. in gloriam  $B \infty$  ef. — 7. id om. Aem Rith. — 9. apert. ex te cogn.] A(D) ex te apert. cogn. BCqp mal. apert. f Vall. ex te cogn. apert. etm HK etc. X. Vulp. sqq. — 11. hum. error A. — 12. atque inperf. Ae. — 18. hoc quod LNVa qui nihilo SD. — 14. u sentis quidem C. quod com. 1A. — 17. eademque est nat. NVa eadem est nat. L. — 19. me om. 1B. censes esse] ACe esse cens. Cet. X. etc. —

neratione dignissimum? B. At hoc, inquam, ne dubitari quidem potest. P. Addamas igitur sufficientiae potentiaeque reverentiam, ut haec tria unum esse iudicemus. B. Addamus, si quidem vera volumus confiteri. P. Quid vero, inquit, obscurumne hoc atque igno. 5 bile censes esse, an omni celebritate clarissimum? Considera vero, ne, quod nihilo indigere, quod potentissimum, quod honore dignissimum esse concessum est, egere claritudine, quam sibi praestare non possit, atque ob id aliqua ex parte videatur abiectius. B. Non 10 possum, inquam, quin hoc uti est, ita etiam celeberrimum esse confitear. P. Consequens igitur est, ut claritudinem superioribus tribus nihil differre fateamur. B. Consequitur, inquam. P. Quod igitur nullius egeat alieni, quod suis cuncti viribus possit, quod sit clarum 15 atque reverendum, nonne hoc etiam constat esse laetissimum? B. Sed unde huic, inquam, tali maeror ullus obrepat, ne cogitare quidem possum, quare plenum esse laetitiae, si quidem superiora manebunt, necesse est confiteri. P. Atqui illud quoque per eadem neces- 20 sarium est, sufficientiae, potentiae, claritudinis, reverentiae, iocunditatis nomina quidem esse diversa, nullo modo vero discrepare substantiam. B. Necesse est, inquam. P. Hoc igitur, quod est unum simplexque natura, pravitas humana dispertit, et, dum rei, quae par- 25 tibus caret, partem conatur adipisci, nec portionem, quae nulla est, nec ipsam, quam minime adfectat, adsequitur. B. Quonam, inquam, modo? P. Qui divitias, inquit, petit penuriae fuga, de potentia nihil laborat: vilis obscurusque esse mavult, multas etiam sibi natu- 30 rales quoque subtrahit voluptates, ne pecuniam quam paravit amittat. Sed hoc modo ne sufficientia quidem contingit ei, quem valentia deserit, quem molestia pungit, quem vilitas abicit, quem recondit obscuritas. Qui vero solum posse desiderat, profligat opes, despicit vo- 35

<sup>1.</sup> Ad hoc A Ac hoc C. nec efpHKLNVa. — 4. vol. vera A. — 5. Quod Helfr.? igitur inq. NGlar. Vall. — 6. cariss. 1D. — 7. vero hoc ne B ne quid Glar. — 10. videat. esse abi. fip — 11. possumus X, ita om. Wolf. — 14. consequenter inq. D. trib. super. C. — 15. sui 1D. — 16. hoc om. C. — 17. obrep. ull. A. — 18. nec ABCDetc. ne X. etc. quid igitur (c. gl.: quare) A. — 19. manebit 1D. — 22. esse om. C. nullo modo vero] ABCDefgHKQ nullo vero modo impLNVa X. etc. — 23. a substantia D. — 24. lg. hoc quod un. est B. — 25. prav. hominum LN. — 28. Quonam modo inq. LNVa. Quid div. X. — 32. nej ADX. Vulp. etc. non C nec BefgimpHsqq. Vall. — 38. contigit Helfr.? ei om. 1D. —

luptates honoremque potentia carentem gloriam quoque nihili pendit. Sed hunc quoque quam multa deficiant. vides. Fit enim ut aliquando necessariis egeat, ut anxietatibus mordeatur, cumque haec depellere nequeat, etiam id 5 quod maxime petebat, potens esse desistat. Similiter ratiocinari de honoribus, gloria, voluptatibus licet. Nam cum unumquodque horum idem quod cetera sit, quisquis horum aliquid sine ceteris petit, ne illud quidem, quod desiderat, adprehendit. B. Quid igitur?-inquam. 10 P. Si quis cuncta simul cupiat adipisci, summam quidem ille beatitudinis velig: sed num in his eam reperiet, quae demonstravimus, id quod pollicentur, non posse conferre? B. Minime, inquam. P. In his igitur, quae singula quaedam expetendorum praestare creduntur, 15 beatitudo nullo modo vestiganda est. B. Fateor, inquam, et hoc nihil dici verius potest. P. Habes igitur, inquit, et formam falsae felicitatis et caussas, deflecte nunc in adversum mentis intuitum, ibi enim veram quam promisimus statim videbis. B. Atqui haec, inquam, vel caeco perspicua est, eamque tu paullo ante monstrasti, dum falsae caussas aperire conabaris. Nam nisi fallor, ea vera est et perfecta felicitas, quae sufficientem, potentem, reverendum, celebrem laetumque perficiat. Atque ut me interius animadvertisse co-25 gnoscas, quae unum horum, quoniam idem cuncta sunt, veraciter praestare potest, hanc esse plenam beatitudinem sine ambiguitate cognosco. P. O te alumne hac opinione felicem, si quidem hoc, inquit, adieceris. B. Quidnam? inquam. P. Essene aliquid in his mor-30 talibus caducisque rebus putas, quod huiusmodi statum possit adferre? B. Minime, inquam, puto, idque a te,

1. gloriamque L.— 2. nihil Vulp.etc. hunc] ABCDefpHKLNQ Vα Erf. Flor. Vall. huic gim X. Vulp.etc. afficiant N deficiunt Cd. Martisburg. ap. Cort. ad Lucan. 1,126.— 3. enim om. B. fit ut anx. B. ut om. DL.— 5. desistit efgimp X. Vulp.etc. desistat Cet.— 6. et gloria C.— 8. cet... aliq. om. C. ne] AC[D] em X. Vulp. etc. nec Cet. Vall.— 9. Qui ig. ABC(? que).— 10. Si qui A. sim. cuncta C. quidem om. A.— 11. ille om. LNVα vellet Walf. non in his L. reperiret B.— 14. quaedam] ABCDfgimHKLNQ Vα. om. ep quaeque X.etc.— 15. vestig.] AD invest, BCetc. X.etc.— 16. ver. dic. gLN Vα.— 18. nunc defl. A.— 19. quam veram B. videbitis 1B.— 21. falsac causs.] ABCDegmpHKLNQ Vα Vall. fals. beatiudinis causs. fi Vulp. etc. fals. felicitatis cd. ap. Wass. ad Sal. Iug. 88. et gl. m. falsas causs. X. conaris AD T2.— 22. nisi] ABCDHKLetc. Vall. ni Cet.— 25. qui 1D quod C2D.— 26. hanc pl. esse B.— 28. felic., siq.] ABCDfgi Cd. Wassit l. l. Vall. fel. sentio siquid. HKNQX. Vulp etc. fel. dico ep fel. censeo mLα Wolf. fel... si om. V.— 29. inq. hoc Cf.— 31. auferre C. atque a te LNVα.—

nihil ut amplius desideretur, ostensum est. P. Haec igitur vel imagines veri boni vel inperfecta quaedam bona dare mortalibus videntur: verum autem atque perfectum bonum conferre non possunt. B. Adsentior, inquam. P. Quoniam igitur agnovisti, quae vera illa sit, quae autem beatitudinem mentiantur, nunc superest, ut unde veram hanc petere possis, agnoscas. B. Id qui-

Addenda et corrigenda.

Cap. I. n. 10. fin. leg.: Boeth. secundum Cass. Chron. Cos.; ag. XVI, 15. add.: de syll. categ. I. II, p. XXX, 17. leg. de, XLV, 19. obtemp., p. LVI, 12. separ and os; p. LVIII, 11. XLV, 19. obtemp., p. LVI, 12. separ and os; p. LVIIII, 11. xeff. vd. n. 3. quas lect. repetii. P. LXIV, 25. corr. sive Thuarisf. vd. n. 5. quas lect. repetii. P. LXIV, 25. corr. sive Thuaris vd. n. 5. quas lect. repetii. P. LXIV, 25. corr. sive Thuaris vd. n. 5. quas lect. repetii. P. LXIV, 25. corr. sive Thuaris vd. n. 5. quas lect. repetii. P. LXIV, 25. corr. sive Thuaris vd. n. 5. quas lect. repeti. p. 12. obsectorum, p. 20, 27. supatentia p. 29, 18. At. . . gent., cong., p. 45, 10. horum ad., p. 151, 1. tuglorius, p. 53, 26. deuto, p. 55, 15. cuncta, p. 118, 14. it tera e si — p. 127, 21. verbo; p. 139, 11. usurpatam, ittera e si — p. 127, 21. verbo; p. 139, 11. usurpatam, b. 30. arsi pro thesi, p. 149, 2. formam, p. 150, 7. ins. non sol., ib. 26. qua, p. 152, 14. adtero, ib. 29. ob pr., p. 152, 14. adtero, ib. 29. ob pr., p.

25

Ad te conversas reduci facis igne reverti.

Da pater augustam menti conscendere sedem,
Da fontem lustrare boni, da luce reperta
In te conspicuos animi defigere visus.

Disice terrenae nebulas et pondera molis,
Atque tuo splendore mica: tu namque serenum,
Tu requies tranquilla piis, te cernere finis,
Principium, vector, dux, semita, terminus idem.

X. Quoniam igitur quae sit inperfecti, quae etiam perfecti boni forma vidisti, nunc demonstrandum reor, quonam haec felicitatis perfectio constituta sit. In quo illud primum arbitror inquirendum, an aliquod huius-5 modi bonum, quale paullo ante definisti, in rerum natura possit existere, ne nos praeter rei subiectae veritatem cassa cogitationis imago decipiat. existat sitque hoc veluti quidam omnium fons bonorum, negari nequit. Omne enim quod inperfectum esse dici-10 tur, id inminutione perfecti inperfectum esse perhibetur. Quo fit, ut si in quolibet genere inperfectum quid esse videatur, in eo perfectum quoque aliquid esse necesse sit. Etenim perfectione sublata, unde illud, quod inperfectum perhibetur, extiterit, ne fingi quidem potest. 15 Neque enim ab diminutis inconsummatisque natura rerum cepit exordium, sed ab integris absolutisque procedens in haec extrema atque effeta dilabitur. Quod si, uti paullo ante monstravimus, est quaedam boni fragilis inperfecta felicitas, esse aliquam solidam per-20 fectamque non potest dubitari. B. Firmissime, inquam, verissimeque conclusum est. P. Quo vero, inquit, habitet, ita considera, Deum rerum omnium principem bonum esse, conmunis humanorum conceptio probat animorum. Nam cum nihil deo melius excogitari queat, 25 id quo melius nihil est, bonum esse quis dubitet? Ita

22. Da o pat. C - 25. disice[ss A] BC[D]iVa deside e disside m discite p desiste f - 28. rector Helmst. 3.

X. 4. aliqui quid A aliquid Ce. — 7. cognitionis e Rtth. Helfr. — 9. Omne hoc quod A. — 10. inminut.] ACDpK Vall. id in minut. Erf. Nor. I. deminut. (stre dim.) BefiVα X. Vulp. etc. id in dim. y id etiam min. m id min. LN id minime HQ. — 11. in om. A. esse quid A. — 12. nec. sit quoq. al. esse B. aliquod Cally. Helfr. — 14. perh. imp. B. nec BCefypL ne Cst. quidem om. C. — 15. [enim] Sitzm. demin. 1AiX. ab dim. 2ABCDefympHKQetc. Vall. etc. ab inminut. Tt. de minut. RV11. consum. 1A. exord. ab incons. diminutisque rer. nat. concepit B. — 16. integrisque D. — 18. demonstr. B memoravimus Rtth. — 22. Deum verum rer. D. — 25. dubitat pLNVa.

vero bonum esse deum ratio demonstrat, ut perfectum gnoque in eo bonum esse convincat. Nam ni tale sit, rerum omnium princeps esse non poterit, erit enim eo praestantius aliquid perfectum possidens bonum, quod hoc prius atque antiquius esse videatur: omnia namque 5 perfecta minus integris priora esse claruerunt. Quare ne in infinitum ratio procedat, confitendum est summuni deum summi perfectique boni esse plenissimum: sed perfectum bonum veram esse beatitudinem constituimus: veram igitur beatitudinem in summo deo sitam esse 10 necesse est. B. Accipio, inquam, nec est quod contradici ullo modo queat. P. Sed quaeso, inquit, te, vide quam id sancte atque inviolabiliter probes, quod boni summi summum deum diximus esse plenissimum. B. Quonam, inquam, modo? P. Ne hunc rerum omnium 15 patrem illud summum bonum, quo plenus esse perhibetur, vel extrinsecus accepisse vel ita naturaliter habere praesumas, quasi habentis dei habitaeque beatitudinis diversam cogites esse substantiam. Nam si extrinsecus acceptum putes, praestantius id quod dederit, 20 eo quod acceperit existimare possis. Sed hunc esse rerum omnium praecellentissimum dignissime confitemur. Quod si natura quidem inest, sed est ratione diversum, cum de rerum principe loquamur deo, fingat qui potest, quis haec diversa coniunxerit? Postre- 25 mo quod a qualibet re diversum est, id non est illud, a quo intellegitur esse diversum. Quare quod a summo bono diversum est sui natura, id summum bonum non est, quod nefas est de eo cogitare, quo nihil constat esse praestantius. Omnino enim nul- 30 lius rei natura suo principio melior poterit existere, quare quod omnium principium sit, id etiam sui substantia summum esse bonum verissima ratione concluserim. B. Rectissime, inquam. P. Sed summum bonum beatitudinem esse concessum est. B. Ita est, in- 35

1. vero om. C.— 2. in eo bon.] ABCDefgHKLNQVall. bon. in eo [im?] pVα X. Cally. Vulp. etc. tale ei bonum sit C.— 3. omn. rer. B.— 7. procedat] A1BeHQ[D?] Wolf. proc. rat. H prodeat Cet. prod. rat. α. confit. esse X. Vall. e codd.? [conf. est etiam Cally..— 9. const.... in sum. om. A.— 12. nullo 1B.— 13. vide om. 1D. sancte inviolabiliterque D.— 15. rer. inquit omn. Agm.— 19. cogites om. C. subst. bis scriptum est in C.— 21. ab eo quod ABC(D?) mpHKQ.— 23. ex nat. C. quid. aliquid in B. est rat. ABC(D?) RV2. efp HKQ Wolf. Vall. est om. Cet. X. Vulp. etc.— 27. quare.... sum.] Codd. et edd. vett. omnes X. etc. quare a summo... id quod summ. Helfr.— 28. non est bon. sum. B. bonum om. m. Glar. eo]ABCDiHKQNVα Wolf. deo Cet. X. etc.— 30. rei om. 1B.—

quam. P. Igitur, inquit, deum esse ipsam beatitudinem necesse est confiteri. B. Nec propositis, inquam, prioribus refragari queo, et illis hoc inlatum consequens esse perspicio. P. Respice, inquit, an hinc 5 quoque idem firmius adprobetur, quod duo summa bona, quae a se diversa sunt, esse non possunt. Etenim quae discrepant bona, non esse alterum quod sit alterum, liquet: quare neutrum poterit esse perfectum, cum alterutri alterum deest, sed quod perfectum non sit, 10 id summum non esse manifestum est: nullo modo igitur quae summa sunt bona, ea possunt esse diversa. Atqui et beatitudinem et deum summum bonum esse conlegimus, quare ipsam necesse est summam esse beatitudinem, quae sit summa divinitas. B. Nihil, in-15 quam, nec ré ipsa verius nec ratiocinatione firmius nec deo dignius concludi potest. P. Super haec, inquit, igitur veluti geometrae solent demonstratis propositis aliquid inferre, quae πορίσματα ipsi vocant, ita ego quoque tibi veluti corollarium dabo. Nam quoniam 20 beatitudinis adeptione fiunt homines beati, beatitudo vero est ipsa divinitas, divinitatis adeptione beatos fieri manifestum est: sed uti iustitiae adeptione iusti, sapientiae sapientes fiunt, ita divinitatem adeptos deos fieri simili ratione necesse est. Omnis igitur beatus 25 deus, sed natura quidem unus, participatione vero nihil prohibet esse quam plurimos. B. Et pulcrum, inquam, hoc atque pretiosum, sive  $\pi \delta \rho \imath \sigma \mu \alpha$  sive corollarium vocari mavis. P. Atqui hoc quoque pulcrius nihil est, quod his adnectendum esse ratio persuadet. 30 B. Quid? inquam. P. Cum multa, inquit, beatitudo continere videatur, utrumne haec omnia unum veluti corpus beatitudinis quadam partium varietate coniungant, an sit eorum aliquid, quod beatitudinis substan-

2. inq. prop. LNWolf.— 3. et illis]  $ABCDR\ VII.\ TII.\ efgp$   $HKQ\ Wolf.$  et ab ill.  $(m^2)\ LNV\alpha\ X.\ etc.$  et illuc haec inl. i.—6 quae a se om. C. sunt]  $ACegimpHKQ\ X.\ Vulp.\ etc.$  sint  $BDf\ LNV\alpha\ Vall.$ —7. bona aliud est et hoc bonum et illud bonum unde non hoc bon. et illud non esse alt. quod desit altero liq. A.—9. alter Erf. alter alterum deest D alterutri alterutrum Q.—13. colligimus  $Wolf.\ Vulp.\ etc.$ —14. quae ... div. om. 1B.—15. re hac ... firm. deo  $(om.\ nec)\ Vall.\ deo\ om.\ 1B.$ —17. ig. inq. C. igit. om. 1B.—18. porismata  $ABCD\ etc.$ —21. vera A. beat. fieri]  $ABCefgpHKQ\ Vall.\ fieri\ beat. <math>[im?]\ LNV\alpha\ Cally.\ Vulp.\ etc.$  adept ... man. est om. 1D.—23. sapientes sap. C.—25. deus est fim beat. deus Cg.—26. et pulcr. quidem hoc Rtth.—30. multa bona inq. i inq. membra virtutum beat.  $Bern.\ cd.$ —31. in unum  $VX.\ Vulp.$ —32. coniugant X.—

tiam conpleat, ad hoc vero cetera referantur? B. Vellem, inquam, id ipsarum rerum conmemoratione patefaceres. P. Nonne, inquit, beatitudinem bonum esse censemus? B. Ac summum quidem, inquam. P. Addas, inquit, hoc omnibus licet. Nam eadem sufficientia sum- 5 ma est, eadem summa potentia, reverentia quoque, claritas ac voluptas beatitudo esse iudicatur. B. Quid igitur? P. Haeccine omnia bona, sufficientia, potentia, ceteraque veluti quaedam beatitudinis membra sunt, an ad bonum veluti ad verticem cuncta referuntur? B. In- 10 tellego, inquam, quid investigandum proponas; sed quid constituas, audire desidero. P. Cuius discretionem rei sic accipe. Si haec omnia beatitudinis membra forent, a se quoque invicem discreparent. Haec est enim partium natura, ut unum corpus diversa conponant. 15 Atqui haec omnia idem esse monstrata sunt: minime igitur membra sunt: alioquin ex uno membro beatitudo videbitur esse coniuncta, quod fieri nequit. B. Id quidem, inquam, dubium non est: sed id, quod restat, expecto. P. Ad bonum vero cetera referri palam 20 est. Idcirco enim sufficientia petitur, quoniam bonum esse iudicatur, idcirco potentia, quoniam id quoque esse creditur bonum: idem de reverentia, claritudine, iocunditate, coniectare licet. Omnium igitur expetendorum summa atque caussa bonum est. Quod enim neque re 25 neque similitudine ullum in se retinet bonum, id expeti nullo modo potest. Contraque etiam, quae natura bona non sunt, tamen si esse videantur, quasi vera bona sint, adpetuntur. Quo fit, ut summa, cardo atque caussa expetendorum omnium bonitas esse iure credatur. Cu- 30 ius vero caussa quid expetitur, id maxime videtur optari. Veluti si salutis caussa quispiam velit equitare, non tam equitandi motum desiderat, quam salutis effectum. Cum igitur omnia boni gratia petantur, non illa potius quam bonum ipsum desideratur ab omnibus. Sed 35

<sup>3.</sup> bonam A. — 4. censuimus gHKQErf, summam AB. — 7. ac] ABCDefgimpKVall. et HLNQVaX. — 8. bonum C. omn. sunt bonum sicut suff. i. — 12. Cuius] ABCDefgimpHetc. Wolf. Huius X. etc. discr. rei] ABCDfHKQa: Vall. rei discr. Cet. X. Vulp. etc. — 14. a om. NV. — 16. omn. rae (= ratione) esse B. — 24 en. esse suff. Vall. [unde?]. — 22. est (iudic. om.) A. esse creditur Rtth. — 23. cred. esse Agp. — 25. caussa om. C. neque rej Indeusque ad verba IV, 4.: vera concl. desant in C. — 27. quae et. A. 28. tamen etsi VII m L Rtth. Vall. vere BT1. VI. g. — 19. sint om. IB. ut] AB uti Cet. X. etc. summus A. — 31. petit. A appet. HKQ. — 33. desiderantur DRtth. Wolf. —

5

10

15

propter quod cetera optantur, beatitudinem esse concessimus: quare sic quoque sola quaeritur beatitudo. Ex quo liquido adparet ipsius boni et beatitudinis unam atque eamdem esse substantiam. B. Nihil video, cur b dissentire quispiam possit. P. Sed deum veramque beatitudinem unum atque idem esse monstravimus. B. Ita, inquam. P. Secure igitur concludere licet, dei quoque in ipso bono nec usquam alio sitam esse substantiam.

X. Huc omnes pariter venite capti, Quos fallax ligat inprobis catenis Terrenas habitans libido mentes. Haec erit vobis requies laborum, Hic portus placida manens quiete, Hoc patens unum miseris asylum. Non quidquid Tagus aureis arenis Donat aut Hermus rutilante ripa Aut Indus calido propinquus orbi Candidis miscens virides lapillos, Inlustrant aciem magisque caecos In suas condunt animos tenebras. Hoc quidquid placet excitatque mentes, Infimis tellus aluit cavernis: Splendor quo regitur vigetque caelum, Vitat obscuras animae ruinas: Hanc quisquis poterit notare lucem, Candidos Phoebi radios negabit.

XI. Adsentior, inquam: cuncta enim firmissimis nexa rationibus constant. P. Tum illa, quanti, inquit, aestimabis, si bonum ipsum quid sit, agnoveris? B. Infinito, inquam: si quidem mihi pariter deum quoque qui bonum est continget agnoscere. P. Atqui hoc verissima, inquit, ratione patefaciam, maneant modo quae paullo

1. censuimus Aef Bern. cd. concensuim. B concessimus Cet. — 3. liquide el. — 5. desentire B. — 6. Ita est inq. eimL. — 7. securo ABDRT11. V11.fHKNQV secure egimpaX. etc. itaque concl. B. —

X. 1. ven. capti A ven. capti par. B.— 3. hebetans R Helmst. 3. Glar. Leyser. Dilher. Londin. 1823. habit. Cet. — 4. Haec] AB Dg Helmst. 2. Mogunt. 2. HKQ Weber. hic efimp LNVa X. etc.— 6. Ordo est in B2a 1. manu: VV. 5. 11.... 15. 6.... 10.— 11. Inlustrent Af.— 12. suos N Helfr. suas Cet.— 18. negaret Helmst. 3. rad. tenebit g.—

XI. 4. infinito] ABimpK Bern. cd. infinitum L infiniti Cet. X. etc. — 5. contingat m contingit e contingeret i.—

ante conclusa sunt. B. Manebunt. P. Nonne, inquit, monstravimus ea, quae adpetuntur pluribus, idcirco vera perfectaque bona non esse, quoniam a se invicem discreparent, cumque alteri abesset alterum, plenum absolutumque bonum adferre non posse? Tum autem 5 verum bonum fieri, cum in unam veluti formam atque efficientiam conliguntur, ut quae sufficientia est, eadem sit potentia, reverentia, claritas atque iocunditas: nisi vero unum atque idem omnia sint, nihil habere, quo inter expetenda numerentur. B. Demonstratum, inquam, 10 nec dubitari ullo modo potest. P. Quae igitur, cumdiscrepant, minime bona sunt; cum vero unum esse coeperint, bona fiunt: nonne haec ut bona sint, unitatis fieri adeptione contingit? B. Ita, inquam, videtur. P. Sed omne quod bonum est, boni participatione bo- 15 num esse concedis, an minime? B. Ita est. P. Oportet igitur idem esse unum atque bonum simili ratione concedas: eadem namque substantia est eorum, quorum naturaliter non est diversus effectus. B. Negare, inquam, nequeo. P. Nostine igitur, inquit, omne quod 20 est, tam diu manere atque subsistere quam diu sit unum, sed interire atque dissolvi pariter atque unum esse destiterit? B. Quonam modo? P. Ut in animalibus, inquit, cum in unum coeunt ac permanent anima corpusque, id animal vocatur. Cum vero haec unitas utrius- 25 que separatione dissolvitur, interire nec iam esse animal liquet. Ipsum quoque corpus cum in una forma membrorum coniunctione permanet, humana visitur species. At si distributae segregataeque partes corporis distraxerint unitatem, desinit esse quod fuerat. Eoque 30 modo percurrenti cetera procul dubio patebit subsistere unumquodque, dum unum est: cum vero unum esse desinit, interire. B. Consideranti, inquam, mihi plura, minime aliud videtur. P. Estne igitur, inquit, quod in quantum naturaliter agat, relicta subsistendi adpeten- 35

<sup>1.</sup> Manebunt.] AB(D)efgpHKQ Man. inquam. im  $LNV\alpha X$ . etc.— 2. adp. plur.] ABDV2. app. a plur. efgimp etc. X. etc.— 5. autem monstravimus verum e fieri dicimus Rtth.— 7. coligantur m.— 9. quod T1. V2.— 10. Demonst. inq.] ABDHKQ dem. est inq. Cet. X. etc.— 11. non dub. IB.— 12. cum vero . . . sint om. D. cum discr. . . . coep. om. m.— 14. adept. unit. fieri cont. Ita est inq. Rtth. Ita . . . vid. om. B.— 15. bon. est Wolf.— 16. Ita est an min. D. est inquam Bm.— 23. p. at conmunium esse B pariter si un. e par. atq. quam p par. cum Glar. par. postquam ty Vall.— 24. in om. D.— 27. Et ips. quoq. corp. est B.— 29. segregatae tB.— 30. fuerit B.— 33. interire vis e inter. solet t.— 35. sustinendi X. Vulp. etc. adp. subs. A.—

tia. venire ad interitum conruptionemque desideret? B. Si animalia, inquam, considerem, quae habent aliquam volendi nolendique naturam, nihil invenio, quod nullis extra cogentibus abiciant manendi intentionem, et ad interitum sponte festinent. Omne namque animal tueri salutem laborat, mortem vero perniciemque devitat. Sed quid de herbis arboribusque, quid de inanimatis omnino consentiam rebus, prorsus dubito. P. Atqui non est, quod de hoc quoque possis ambigere, cum herbas 10 atque arbores intuearis, primum sibi convenientibus innasci locis, ubi quantum earum natura queat cito exarescere atque interire non possint. Nam aliae quidem campis, aliae montibus oriuntur, alias ferunt paludes, aliae saxis haerent, aliarum fecundae sunt steriles are-15 nae, quas si in alia quispiam loca transferre conetur, arescant. Sed dat cuique natura quod convenit, et ne, dum manere possunt, intereant, elaborat. Quid, quod omnes, velut in terras ore demerso trahunt alimenta radicibus, ac per medullas robur corticemque diffun-20 dunt? Quid, quod mollissimum quodque, sicuti medulla est, interiore semper sede reconditur, extra vero quadam ligni firmitate [tegitur]: ultimus autem cortex adversum caeli intemperiem, quasi mali patiens defensor opponitur? Iam vero quanta est naturae diligentia, ut 25 cuncta semine multiplicato propagentur, quae omnia non modo ad tempus manendi, verum generatim quoque quasi in perpetuum permanendi, veluti quasdam machinas esse quis nesciat? Ea etiam quae inanimata esse creduntur, nonne quod suum est quaeque simili ratione 30 desiderant? Cur enim flammas quidem sursum levitas vehit, terras vero deorsum pondus deprimit, nisi quod haec singulis loca motionesque conveniunt? Porro au-

<sup>1.</sup> desideretur B desiderat ep. — 3. nol. volendique A. — 4. abiciat . . . festinet Dep Wolf. Vall. abiciant . . . festinent Cet. omnes. — 8. inan. reb. omn. cons. A. — 9. hoc quoque] ABDegimp Vall. quoque om. flikLNQVα X. Cally. Vulp. etc. — 11. earum om. B. — 12. possint] ABDgpHK Glar. Vall. possit e possunt fim LNQVα X. Vulp. etc. — 14. alicrum A. — 15. conatur mL. — 17. elaborant 1A elaboraverint m. Quid, quod] ABD1efgm HKQ Vall. Defend. Wass. ad Sal. Iug. 88. quid dicam quod 2eip LNVα Glar. Flor. X. Vulp. etc. dimers. Afp. — 20. quid dices quod g quid dicam quod i. nobilissimum LNVα. quidque Tii. Vii. quodq. Cet. omnes. — 22. firm. tegitur X. etc. teg. om. ABD Vii. Tii. egm KLNVα firm. defenditur fp firm. tuetur i HQ Wolf. tegitur cort. aut. 2B — 27. manendi p. — 30. Cum en. HK. — 31. trahit vehit A. premit m. —

tem quod cuique consentaneum est, id unumquodque conservat: sicuti ea, quae sunt inimica conrumpunt. Iam vero quae dura sunt ut lapides, adhaerent tenacissime partibus suis, et ne facile dissolvantur resistunt. Quae vero liquentia ut aer atque aqua, facile quidem 5 dividentibus cedunt, sed cito in ea rursus, a quibus sunt abscissa, relabuntur; ignis vero omnem refugit sectionem. Neque nunc nos de voluntariis animae cognoscentis motibus, sed de naturali intentione tractamus. Sicuti est, quod acceptas escas sine cogitatione trans- 10 igimus, quod in sompno spiritum ducimus nescientes: nam ne in animalibus quidem manendi amor ex animae voluntatibus, verum ex naturae principiis venit. Nam saepe mortem cogentibus caussis, quam natura reformidat, voluntas amplectitur: contraque illud, quo 15 solo mortalium rerum durat diuturnitas, gignendi opus, quod natura semper adpetit, interdum coercet voluntas. Adeo haec sui caritas non ex animali motione, sed ex naturali intentione procedit. Dedit enim providentia creatis a se rebus hanc vel maximam manendi caussam, 20 ut quoad possunt naturaliter manere desiderent: quare nihil est, quod ullo modo queas dubitare, cuncta quae sunt adpetere naturaliter constantiam permanendi, devitare perniciem. B. Confiteor, inquam, nunc me indubitato cernere, quae dudum incerta videbantur. P. Quod 25 autem, inquit, subsistere ac permanere adpetit, id unum esse desiderat: hoc enim sublato ne esse quidem cuiquam permanebit. B. Verum est, inquam. P. Omnia igitur, inquit, unum desiderant. B. Consensi. P. Sed unum id ipsum monstravimus esse, quod bonum est. B. 30 Ita quidem. P. Cuncta igitur bonum petunt, quod quidem ita describas licet: ipsum bonum esse, quod desideratur ab omnibus. B. Nihil, inquam, verius excogitari potest. Nam vel ad nihilum cuncta referuntur, et uno veluti vertice destituta sine rectore fluitabunt, aut 35 si quid est, ad quod universa festinent, id erit omnium

<sup>4.</sup> dissolventur B. — 5. liquent. sunt g liquida i. — 6. rursus sunt p.—7. labuntur m.—10. acceptas] ABDetc. X.etc. exceptas Helfr. cognitione V 2. — 11. sompno] Codd. et edd. vtt. omnes. Vall. Vulp. etc. summo X. — 12. neque Bfim Rtth. Flor. madendi 2D. — 45. reformat 1A formidat B.— 17. semper nat. A.—18. Ideo L.—20. hanc esse max. p hanc id est max. LN.—23. dub. queas A.—23. aperire 1D.—26. inq. om. A.—27. enim quidem subl. A. ne] A1D X. Vulp. etc. nec Cet. Vall.—29. cons. inquam e concessi ms. Sitzm.—30. un. quidem id A. est om. 1Dg.—32. desideratur] AB(D)efgiK desideretur Cet. X. etc.—

summum bonorum. P. Et illa, Nimium, inquit, o alumne lactor, ipsam enim mediae veritatis notam mente fixisti, sed in hoc patuit tibi, quod ignorare te paullo ante dicebas. B. Quid? inquam. P. Quis esset, inquit, rerum omnium finis? Is est enim profecto, quod desideratur ab omnibus, quod quia bonum esse conlegimus, oportet rerum omnium finem bonum esse fateamur.

XI. Quisquis profunda mente vestigat verum-Cupitque nullis ille deviis falli, In se revolvat intimi lucem visus Longosque in orbem cogat inflectens motus, 5 Animumque doceat quidquid extra molitur Suis retrusum possidere thesauris. Dudum quod atra texit erroris nubes, Lucebit ipso perspicacius Phoebo: Non omne namque mente depulit lumen, Obliviosam corpus invehens molem. 10 Haeret profecto semen introrsum veri, Quod excitatur ventilante doctrina: Nam cur rogati sponte recta censetis, Ni mersus alto viveret fomes corde? 15 Quod si Platonis Musa personat verum, Quod quisque discit, inmemor recordatur.

XII. Tum ego, Platoni, inquam, vehementer adsentior: nam me horum iam secundo conmemoras. Primum, quod memoriam corporea contagione, dehinc cum maeroris mole pressus amisi. P. Tum illa, Si priora, 5 inquit, concessa respicias, ne illud quidem longius aberit, quin recorderis, quod te dudum nescire confessus es. B. Quid? inquam. P. Quibus, ait illa, gubernaculis mundus regatur. B. Memini, inquam, me inscitiam meam fuisse confessum, sed quid adferas, licet iam prospiciam, planius tamen ex te audire desidero. P. Mun-

3. dicebas dixisti. Quid 1D. — 5. Is] ABDR T2 V11. efgtpHK LNQ Va Wolf. X. Cally. id T1. Vulp.etc. id enim est Vall. is om. m.—

XI. 2. devius eg inde dev. fal. Glar. — 6. reclusum Helm. 1. — 10. obliviosum A. — 11. introrsus D. veritatis A. — 13. roganti B. recte A. — 15. Quod si] ABDefgimp LNVa X. etc. Qui HKQ [Quid Helfr.?] personet DHQ. —

XII. 4. conpress. Bern. cd. priora] ABDR T11. V11.efgimp Erf. Hsqq. Flor. Wolf. superiora X. etc. — 5. nec B. — 7. Alt illa quib. B. — 8. inscientium Rtth. — 9. asseras Wolf. —

dum, inquit, hunc, deo regi paullo ante minime dubitandum putabas. B. Ne nunc quidem arbitror, inquam, nec unquam dubitandum putabo, quibusque in hoc rationibus accedam, breviter exponam. Mundus hic ex tam diversis contrariisque partibus in unam formam 5 minime convenisset, nisi unus esset, qui tam diversa conjungeret, conjuncta vero naturarum ipsa diversitas invicem discors dissociaret atque divelleret, nisi unus esset, qui quod nexuit contineret. Non tam vero certus naturae ordo procederet, nec tam dispositos motus, 10 locis, temporibus, efficientia, spatiis, qualitatibus explicaret, nisi unus esset, qui has mutationum varietates manens ipse disponeret. Hoc quidquid est, quo condita manent atque agitantur, usitato cunctis vocabulo deum nomino. P. Tum illa, Cum haec, inquit, ita sentias, 15 parvam mihi restare operam puto, ut felicitatis conpos patriam sospes revisas, sed quae proposuimus intueamur. Nonne in beatitudine sufficientiam numeravimus, deumque beatitudinem ipsam esse consensimus? B. Ita quidem. P. Et ad mundum igitur, inquit, regen- 90 dum nullis extrinsecus adminiculis indigebit: alioquin si quo egeat, plenam sufficientiam non habebit. B. Id. inquam, ita est necessarium. P. Per se igitur solum cuncta disponit. B. Negari, inquam, nequit. P. Atqui deus ipsum bonum esse monstratus est. B. Memini, in- 25 quam. P. Per bonum igitur cuncta disponit: si quidem per se regit omnia, quem bonum esse consensimus, et hic est veluti quidam clavus atque gubernaculum, quo mundana machina stabilis atque inconrupta servatur. B. Vehementer adsentior, inquam, et id te paullo ante 30 dicturam tenui licet suspicione prospexi. P. Credo, inquit, iam enim ut arbitror vigilantius ad cernenda vera

<sup>1.</sup> inq. hunc] ABDefpHKQ Vall. mund. hunc inq. gimLNVα X. Cally. Vulp. etc. deo] AB1D V11. p LNV a deo efgim HKQα X. etc. Cf. I, cap. 6. p. 16, 17. — 2. Nec BgimL Wolf. — 3. ad hoc Wolf. — 5. part. om. A. — 8. is unus m nexiuit 1B. — 9. Non vero A. nec disp. B. — 11.explicarent DN. — 12. motionum Bern. cd. — 14. cogitantur Helfr. — 16. mihi] ABDefgimp HKLNQVα X. etc. tibi Rtth. Cally. Helfr. — 17. intuamur 1D. — 19. consensimus] BDR; T11. V11. egp HKQN def. Wass. ad Sal. Jug. 88. concessimus fim Vα X. etc. censuimus A. — 21. extrinsecis HKLNVα Wolf. Vall. extrinsecus Cet. extrins. om. V1. R. — 22. Ita est id inq. A. nec. est B. — 23. igit. om. A. sol. om. D. — 24. inq. non potest D. — 25. deum . . . demonstratum B. esse bon. Vall. — 26. Ipsum bon. (om. per) A. bonam igit. ipsum cuncta B. — 27. consensimus] ADR V11. T11. egpHKLNQ Vα concessim. Bf(im) X. etc. — 31. lic. imagine prosp. Rtth. —

oculos deducis, sed quod dicam non minus ad contuendum patet. B. Quid? inquam. P. Cum deus, inquit, omnia bonitatis clavo gubernare iure credatur, eademque omnia sicuti docui ad bonum naturali intentione

5 festinent, num dubitari potest, quin voluntarie regantur, seque ad disponentis nutum veluti convenientia contemperataque rectori sponte convertant? B. Ita, inquam, neccesse est: nec beatum regimen esse videretur, si quidem detrectantium iugum foret non obtemperantium

10 salus. P. Nihil est igitur, quod naturam servans deo contraire conetur. B. Nihil, inquam. P. Quid si conetur, ait, num tandem proficiet quidquam adversus eum, quem iure beatitudinis potentissimum esse concessimus? B. Prorsus, inquam, nihil valeret. P. Non est igitur

aliquid, quod summo huic bono vel velit vel possit obsistere. B. Non, inquam, arbitror. P. Est igitur, inquit, summum bonum, quod cuncta regit fortiter suaviterque disponit. B. Tum ego, Quam, inquam, me non modo ea quae conclusa est summa rationum, verum multo

20 magis haec ipsa quibus uteris verba delectant, ut tandem aliquando stultitiam magna lacerantem sui pudeat. P. Accepisti, inquit, in fabulis lacessentes caelum Gigantes: sed illos quoque, ut condignum fuit, benigna fortitudo deposuit. Sed visne rationes ipsas invicem

25 conlidamus? forsitan ex huiusmodi conflictatione pulcra quaedam veritatis scintilla dissiliat. B. Tuo, inquam, arbitratu. P. Deum, inquit, esse omnium potentem nemo dubitaverit. B. Qui quidem, inquam, mente consistat, nullus prorsus ambigat. P. Qui vero est, inquit,

30 omnium potens, nihil est, quod ille non possit. B. Nihil, inquam. P. Num igitur deus facere malum potest? B. Minime, inquam. P. Malum igitur, inquit, nihil est, cum id facere ille non possit, qui nihil non potest. B.

<sup>1.</sup> ad om. A. — 5. voluntaria BRV11. — 7. temper. Rtth. — 10. igitur inquit t. — 11. quid si ] ADetc. X. etc. qδ' (quod) Befg Helfr. qui K. — 13. potent. beat. LNVα Vulp. concessemus D. — 14. valebit RV11. — 15. bono huic A. — 16. Est ergo B. — 17. sum. bon. inq. AWolf.LNVα summ. inq. bon. efpKQ. cuncta reg.] ADV Glar. reg. cuncta Cet. X. etc. — 18. quam om. 1Bfgil.Sitzm.cdd.— 19. sumt concl. est B est om. LNVα. — 20. quib. ut. verba] ABD efgipHKLNQVα Wolf. Vall. verba quib. uteris mX. Cally Vulp. etc. — 21. lacerantem ABDRT11. efgipHetc. Wolf. latrantem V11. mX. etc. — 23. cum dign. B. — 24. dispos. ABDV11. efgmHsqq. disponit p deposuit iX.etc. — 26. dissiliat] ABDegmpKLNαWolf. dissiliet fiHQV X.etc. — 27. omnipot. (bis) efgipLNVα. — 29. ambigit Rtth. vero om. B. — 30. omn. inq. pot. B. — 31. fac. deus mal. B. —

Ludisne, inquam, me, inextricabilem labyrinthum rationibus texens, quae nunc quidem qua egrediaris, introeas: nunc vero quo introieris, egrediare: an mirabilem quemdam divinae simplicitatis orbem conplicas? Etenim paullo ante a beatitudine incipiens, eam summum 5 bonum esse dicebas, quam in summo deo sitam loquebare: ipsum quoque deum summum esse bonum plenamque beatitudinem disserebas: ex quo neminem beatum fore, nisi qui pariter deus esset, quasi munusculum dabas. Rursus ipsam boni formam, dei ac beati- 10 tudinis loquebaris esse substantiam, ipsumque unum id ipsum esse bonum docebas, quod ab omni rerum natura peteretur: deum quoque bonitatis gubernaculis universitatem regere disputabas volentiaque cuncta parere nec ullam mali esse naturam; atque haec nullis ex- 15 trinsecus sumptis sed altero ex altero fidem trahente insitis domesticisque probationibus explicabas. P. Tum illa, Minime, inquit, ludimus, remque omnium maximam dei munere, quem dudum deprecabamur, exegimus. Ea est enim divinae forma substantiae, ut neque 20 in externa dilabatur, nec in se externum aliquid ipsa suscipiat, sed sicut de ea Parmenides ait: Πάντοθεν εὐκύκλου σφαίρας ἐναλίγκιον ὄγκφ. [rerum orbem mobilem rotat, dum se inmobilem ipsa conservat]. Quod si rationes quoque non extra petitas, sed intra rei quam 25 tractabamus ambitum conlocatas agitavimus, nihil est quod admirere, cum Platone sanciente didiceris, cognatos de quibus loquuntur rebus oportere esse sermones.

1. me inq. A. laborinth. AHKQN. — 2. quae nunc ABDelc. Vall. quo Wolf. X. Vulp. etc. — 3. qua intr. coni. Vall. Vulp. admir. AWolf. an adm. gp. — 4. div. felicitatis Bern. cd. — 5. ad beatitudinem B. — 10. ac om. B. — 12. doceb.] ADRtth. Vall. diceb. Cet. X Vulp. etc. ad omnem rer. naturam LN. — 14. parere ill nec. LNVα. — 15 haec om. B. nullu B 16. alterum ex alt. D. — 17 Tum haec A.— 18. lusimus Rtth. — 20. neque in se Rtth.— 21. aliquid] ABD egmp Vall. aliquod Cet. X. Cally. Vulp. etc. — 22. πωντ. CvPικλον C φεΡΗC εΝΑΛΙ: ΙΚΤΟΝογκων c. interpret.: Omnem tu circulo adducis parentem sponte multitudinem (quae etiam in ceteris codd. et in edd. vett. ext.) A. Verba graeca in cet. codd. sive omitt., sive legi non possunt. Ut nos edid. Vall. Cf. Plat. Soph. p. 244. E. Vulgo: Πάντ. ἐν κύκλοιω φέφειν ἐναλίγκον ὄγκον Vulp. etc. — Orbem · · · · rotat] Addunt cdd. et edd. vett. omnes Wolf. Vall., omitt. X. Vulp. etc. — 27. Plat. sanc.] Cf. Tim. p. 29. B. — 28. loquuntur] ABDR VII. TII. etc. Wolf. loquimur X. etc.

XII. Felix qui potuit boni Fontem visere lucidum, Felix qui potuit gravis Terrae solvere vincula. Quondam funera coniugis Vates Threicius gemens Postquam flebilibus modis Silvas currere, mobiles Amnes stare coegerat, 10 Iunxitque intrepidum latus Saevis cerva leonibus, Nec visum timuit lepus Iam cantu placidum canem, Cum flagrantior intima 15 Fervor pectoris ureret, Nec qui cuncta subegerant, Mulcerent dominum modi, Inmites superos quaerens Infernas adiit domos. 20 Illic blanda sonantibus Chordis carmina temperans Quicquid praecipuis deae Matris fontibus hauserat, Quod luctus dabat inpotens. 25 Quod luctum geminans amor Deflet Taenara conmovens, Et dulci veniam prece Umbrarum dominos rogat. Stupet tergeminus novo 30 Captus carmine ianitor, Quae sontes agitant metu Ultrices scelerum deae. Iam maestae lacrimis madent." Non Ixionium caput 35 Velox praecipitat rota, Et longa site perditus Spermit flumina Tantalus; Vultur dum satur est modis,

XII. 6. trahicis g traicius Helmst. 3. threic. Cet.— V. 11. 12. om.1D.— 18. visam... placidam Cd. Martisb. ap. Cort. ad Lucan. VII, 828. vv. 13. 14. om. 1B.— 20. illinc A.— 22. praecipuum A.— 26. Deficiet Ha. trenera ABDfgtmHKLNQVa Helm. 2. trenea e tenera p Ed. Colon. 1589. Taenara X. etc.— 31. mala Helfr.— 33. Grdo finals finals

sery Minist

| Non traxit Tityi iecur.     |     |
|-----------------------------|-----|
| Tandem ,vincimur' arbiter   | 40  |
| Umbrarum miserans ait:      |     |
| Donamus comitem viro        |     |
| Emptam carmine coniugem:    | 2   |
| Sed lex dona coerceat,      |     |
| Ne, dum Tartara liquerit,   | 45  |
| Fas sit lumina flectere.    |     |
| Quis legem det amantibus?   |     |
| Maior lex amor est sibi.    |     |
| Heu, noctis prope terminos  | 300 |
| Orpheus Eurydicen suam      | 50  |
| Vidit, perdidit, occidit.   |     |
| Vos haec fabula respicit,   |     |
| Quicumque in superum diem   |     |
| Mentem ducere quaeritis:    | -   |
| Nam qui Tartareum in specus | 55  |
| Victus lumina flexerit,     |     |
| Quidquid praecipuum trahit, |     |
| Perdit dum videt inferos.   |     |

## LIBER IV.

I. Haec cum Philosophia dignitate vultus et oris gravitate servata leniter suaviterque cecinisset, tum ego, nondum penitus insiti maeroris oblitus intentionem dicere adhuc aliquid parantis abrupi. Et o, inquam, veri praevia luminis, quae usque adhuc tua fudit oratio, 5 cum sui speculatione divina tum tuis rationibus invicta patuerant; eaque mihi, etsi ob iniuriae dolorem nuper oblita, non tamen antehac prorsus ignorata dixisti. Sed ea ipsa est vel maxima nostri caussa maeroris, quod, cum rerum bonus rector existat, vel esse omnino mala 10 possint vel inpunita praetereant: quod solum quanta dignum sit admiratione, profecto consideras. At huic aliud meius adiungitur: nam inperante florenteque nequitia virtus non solum praemiis caret, verum etiam

\$9. tidi ABefV titii  $HKLNQ\alpha Glar$ . fitum g tityum m tycii D Tayi Helfr. Tityi X. etc. — 42. donam.]  $ABDgpHKLNQ\alpha Vall$ . Leys. donemus RV2. efmV Glar. Weber. X. Vulp. etc, reddamus i. — 46. fas est LNc. — 47. dat egmpHKQ Leys. — 55. qui om. 1D. —

Lib. IV. cap. 1. 4. propar. B. — 5. quae an usque B. — 6. cum]

A1BDeHKQWolf. Vall. tum 2Betc. X. Vulp. etc. suis rat. Bern.

cd. — 8. antchanc B bactenus V2. — 11. praetereunt A. — 12. perfecte coni. Sitzm. consideras] ABDZemHKQVall. considera fgip

LNVa. X. Vulp. etc. — 12. Adhuc B Atque buic Wolf. —

5

sceleratorum pedibus subiecta calcatur, et in loco facinorum supplicia luit. Quae fieri in regno scientis omnia, potentis omnia, sed bona tantummodo volentis dei, nemo satis potest nec admirari nec conqueri. P. 5 Tum illa, Et esset, inquit, infiniti stuporis omnibusque horribilius monstris, si, uti tu aestimas, in tanti velut patrisfamilias dispositissima domo vilia vasa colerentur, pretiosa sordescerent: sed non ita est. Nam si ea, quae paullo ante conclusa sunt, inconvulsa servan-10 tur, ipso, de cuius nunc regno loquimur, auctore cognosces semper quidem potentes esse bonos, malos vero abiectos semper atque inbecilles, nec sine poena unquam esse vitia nec sine praemio virtutes: bonis felicia, malis semper infortunata contingere, multaque id 15 genus quae sopitis querelis firma te soliditate comoborent. Et quoniam verae formam beatitudinis me cudum monstrante vidisti, quo etiam sita sit agnovisti, decursis omnibus quae praetermittere necessarium puto, viam tibi, quae te domum revehat, ostendam. Penas 20 etiam tuae menti, quibus se in altum tollere possit, adfigam, ut perturbatione depulsa sospes in patriam neo ductu, mea semita, meis etiam vehiculis revertaris.

I. Sunt etenim pennae volucres mihi,
Quae celsa conscendant poli:
Quas sibi cum velox mens induit,
Terras perosa despicit,
Aeris inmensi superat globum,
Nubesque post tergum videt.
Quique agili motu calet aetheris,
Transcendit ignis verticem,
Donec in astriferas surgat domos

1. in loco] A[D?] 2BRV2.efgim in locum 1BZpHKLetc. X.etc. — 4. dei om. A. — 5. illa om. D. et om. A. est iq. D. — 6. estimas ABDZfgpHKLNQVα Wolf. extimas e exist. [im?] X. etc. — 9. sunt om. B. — 10. nunc om. A. deo auct. B auct. deo et. — 11. quidem ... semper om. 1B. esse bonos] A2BZgHKα bonos esse pot. p bonos esse, mal. Cet. X. etc. — 12. sumper om. Rtth. — 13. esse virt. B. — 15. gen. ... conr. om. Z. genus haberem quae D. conroborarent D. — 16. veram beatitudnem B. — 18. praetermittere] ADT11. V1. efgtmLNVαWolf. X. Vulp. praemittere BZpHKQVall. Helfr. — 19. tibi om. R. quae tibite Bg. reveh. et volucrem cursum, stabilem regat ostend. m. — 20. possut 1B. — 22. reveharis BRV2. revertaris Cet. omnes. —

I. 1. pennas eten. D enim fX. Helfr. etenim Ce. omnes.—2. conscendunt V2. ft Helm. 2. — 6. postergum B.—

| Phoeboque conjungat vias,            | 10   |
|--------------------------------------|------|
| Aut comitetur iter gelidi senis      |      |
| Miles corusci sideris,               |      |
| Vel quocumque micans nox pingitur,   |      |
| Recurrat astri circulum,             |      |
| Atque ubi iam exhausti fuerit satis, | 15   |
| Polum relinquat extimum,             | 1000 |
| Dorsaque velocis premat aetheris     |      |
| Conpos verendi luminis.              |      |
| Hic regum sceptrum dominus tenet     | 43   |
| Orbisque habenas temperat,           | 20   |
| Et volucrem currum stabilis regit,   | -    |
| Rerum coruscus arbiter.              |      |
| Huc te si reducem referat via,       |      |
| Quam nunc requiris inmemor,          |      |
| Haec dices, memini, patria est mihi, | 25   |
| Hinc ortus, hic sistam gradum.       | -    |
| Quod si terrarum placeat tibi        |      |
| Noctem relictam visere,              |      |
| Quos miseri torvos populi timent,    |      |
| Cernes tyrannos exules.              | 30   |
|                                      | -00  |

II. Tum ego, Papae, inquam, ut magna promittis! nec dubito quin possis efficere: tu modo quem excitaveris, ne moreris. P. Primum igitur, inquit, bonis semper adesse potentiam, malos cunctis viribus esse desertos agnoscas licebit, quorum quidem alterum demonstratur 5 ex altero. Nam cum bonum malumque contraria sint. si bonum potens esse constiterit, liquet inbecillitas mali, at si fragilitas clarescat mali, boni firmitas nota est. Sed uti nostrae sententiae fides abundantior sit, alterutro calle procedam, nune hine nune inde proposita con- 10 firmans. Duo sunt, quibus omnis humanorum actuum constat effectus: voluntas scilicet ac potestas, quorum si alterum desit, nihil est quod explicari queat. Deficiente etenim voluntate, ne adgreditur quidem quisque quod non vult, at si potestas absit, voluntas frustra 15 sit. Quo fit, ut si quem videas adipisci velle, quod mi-

10. que om. B. — 11. gelidum m. — 15. exhaustum ipHLQVa Helmst. 2. — 16. relinquet m. — 19. dom. sceptr. Leyser. — 25. est mihi patria Leyser. — 26. bic ort. fim. —

5. quidem om. Vall. ut agn. g. — 12. affectus pHelfr. —
 13. alterum] ABDZefgpQαWolf. alterutrum imHKLNVX.etc. —
 14. nec 2Bfgα. quisquam coni. Kinderling. — 15. aut si A ac fL. —
 16. velle ad. [im?] NVX. Vulp. etc. ad. velle Cet. onnes. —

nime adipiscatur, huic obtinendi quod voluerit, defuisse valentiam dubitare non possis. B. Perspicuum est, inquam, nec ullo modo negari potest. P. Quem vero effecisse quod voluerit videas, num etiam potuisse 5 dubitabis? B. Minime. P. Quod vero quisque potest, in eo validus, quod vero non potest, in hoc inbecillis esse censendus est. B. Fateor, inquam. P. Meministine igitur, inquit, superioribus rationibus esse conlectum, intentionem omnem voluntatis humanae, quae di-10 versis studiis agitur, ad beatitudinem festinare? Memini, inquam, id quoque esse demonstratum. P. Num recordaris beatitudinem ipsum esse bonum, eoque modo cum beatitudo petitur, ab omnibus desiderari bonum? B. Minime, inquam, recordor, quoniam id me-15 moriae fixum teneo. P. Omnes igitur homines boni pariter ac mali indiscreta intentione ad bonum pervenire nituntur? B. Ita, inquam, consequens est. P. Sed certum est, adeptione boni bonos fieri. B. Certum est. P. Adipiscuntur igitur boni, quod adpetunt? B. Sic 20 videtur. P. Mali vero si adipiscerentur quod adpetunt bonum, mali esse non possent. B. Ita est. P. Cum igitur utrique bonum petant, sed hi quidem adipiscantur, illi vero minime; num dubium est, bonos quidem potentes esse, qui vero mali sunt, inbecilles? B. Quis-25 quis, inquam, dubitat, nec rerum naturam nec consequentiam potest considerare rationum. P. Rursus, inquit, si duo sint, quibus idem secundum naturam propositum sit, eorumque unus naturali officio id ipsum agat atque perficiat, alter vero naturale illud officium 30 minime administrare queat, alio vero modo, quam naturae convenit, non quidem inpleat propositum suum, sed imitetur inplentem; quemnam horum valentiorem esse decernis? B. Etsi comecto, inquam, quid velis, planius tamen audire desidero. P. Ambulandi, inquit, 35 motum secundum naturam esse hominibus num negabis? B. Minime, inquam. P. Eiusque rei pedum of-

<sup>3.</sup> vero inquit eff. R. affec. X. eff. Cet., etiam Graff. — 6. val. est gim. 7. meministi ig. LWolf. — 11. illud quoq. ABDZRT11. V11. fgpK. id e [im?] HLNQVa X. etc. Non rec. Q. — 14. min.] MargoGlar.: † max.. memoria A. — 18. Cert. est] AB[D?] ZegpHKQ Cert. inquam R Cert. est inquam f est om. [im?] LNVa X. etc. — 21. possunt 1BZt. est inquam A. — 22. lg. utr. cum B. appetant fim. — 23. num] ABDZipHKNQ non efgmLVa X. etc. — 24. sint fHKNQa Wolf. — 26. Rurs. duo sint si inq. g. — 27. sunt B. — 32. inpl. om. 1A1B. horum om. B. — 34. plenius Erf. gi Wolf. tam. ex te aud. egp tam. ea de te aud. i. —

ficium esse naturale num dubitas? B. Ne hoc quidem, inquam. P. Si quis igitur pedibus incedere valens ambulet, aliusque, cui hoc naturale pedum desit officium, manibus nitens ambulare conetur, quis horum iure valentior existimari potest? B. Contexe, inquam, cetera: 5 nam quin naturalis officii potens, eo qui idem nequeat, valentior sit, nullus ambigit. P. Sed summum bonum, quod aeque malis bonisque propositum est, boni quidem nuturali officio virtutum petunt, mali vero per variam cupiditatem, quod adipiscendi boni natu- 10 rale officium non est, id ipsum conantur adipisci. An tu aliter existimas? B. Minime, inquam, nam etiam, quod est consequens, patet. Ex his enim quae concesseram, bonos quidem potentes, malos vero esse necesse est inbecilles. P. Recte, inquit, praecurris: id- 15 que, uti medici sperare solent, indicium est erectae iam resistentisque naturae. Sed quoniam te ad intelligendum promptissimum esse conspicio, crebras coacervabo rationes. Vide enim quanta vitiosorum hominum pateat infirmitas, qui ne ad hoc quidem pervenire que- 20 unt, ad quod eos naturalis ducit ac pene conpellit intentio. Et quid, si hoc tam magno ac pene invicto praeeuntis naturae desererentur auxilio? Considera vero quanta sceleratos homines habeat inpotentia. Neque enim levia aut ludicra praemia petunt, quae con- 25 sequi atque obtinere non possunt: sed circa ipsam rerum summam verticemque deficient, nec in eo miseris contingit effectus, quod solum dies noctesque moliuntur: in qua re bonorum vires eminent. Sicut enim [eum], qui pedibus incedens ad eum locum usque per- 30

1. dubitatis De. Ne] ADHKQ X. etc. nec Cet.— 2. ambulat A.— 3. natur. offic. esse man. D.— 4. iure hor. Wolf. nitens sicut parvulos videmus A.— 6. qui Be. id A. neq. quin val. sit ip.— 7. ambigat 1B T1. V1. gmL. ambigit Cet. omnes. summ. bon.] ABDfgimpHete. Wolf. summum quidem bon. e mire inquam sed sum. quod Z sum. inquit bon. X. etc. bon. quidem neq. LNVa.— 8. est om. BD Wolf.— 10. per var. cup.] ABZ2g var. per cup. Cet. X. etc. varia cupiditate Erf.— 11. off. nat. B. idem ips. Zm.— 12. estim. A.— 13. quod et. cons. est Rtth. concesserim DZHK LNVa Wolf.— 15. praecurr.] AB[D?] efgHKLNQVa Wolf. PZHK LNVa Wolf.— 15. praecurr.] AB[D?] efgHKLNQVa Wolf.— 22. invicto compellit praeeuntis Valgo, compellit om. codd. et edd. vett. omnes, Wolf. Vall. Vulp. Helfr. Graff.— 23. desererentur] ABDegimp HKLNQa Vall. Helfr. deseruntur VGlar. deserentur f X. Vulp.— 25. aut] ABDZefgpHsqq. Vall. ac [im?] X. Vulp. etc.— 28. contingil] AB[D] ZfgpHsqq. Vall. ac [im?] X. Vulp. etc.— 28. contingil] AB[D] ZfgpHsqq. Vall. contigit cimX Vulp. etc. diebus ac noctibus Rtth.— 30. eum om. A eum qui am. D.—

venire potuisset, quo nihil ulterius pervium iaceret incessui, ambulandi potentissimum esse censeres: ita eum, qui expetendorum finem, quo nihil ultra est, adprehendit, potentissimum necesse est iudices. Ex quo fit, quod 5 huic obiacet, ut iidem scelesti viribus omnibus videantur esse deserti. Cur enim relicta virtute vitia sectantur? inscitiane bonorum? sed quid enervatius ignorantiae caecitate? An sectanda noverunt? sed transversos eos libido praecipitat: sic quoque intemperantia fra-10 giles, qui obluctari vitio nequeunt. An scientes volentesque bonum deserunt, ad vitia deflectunt? Sed hoc modo non solum potentes esse, sed omnino esse desinunt. Nam qui conmunem omnium quae sunt finem relinquunt, pariter quoque esse desistunt. Quod qui-15 dem cuipiam mirum forte videatur, ut malos, qui plures hominum sunt, eosdem non esse dicamus: sed ita sese res habet. Nam qui mali sunt, eos malos esse non abnuo: sed eosdem esse pure atque simpliciter Nam uti cadaver hominem mortuum dixeris, 20 simpliciter vero hominem adpellare non possis, ita vitiosos malos quidem esse concesserim, sed esse absolute nequeam confiteri. Est enim quod ordinem retinet servatque naturam: quod vero ab hac deficit, esse etiam, quod in sua natura situm est, derelinquit. Sed 25 possunt, inquies, mali; ne ego quidem negaverim, sed haec eorum potentia non a viribus sed ab inbecillitate descendit. Possunt enim mala, quae minime valerent, si in bonorum efficientia manere potuissent. Quae possibilitas eos evidentius nihil posse demonstrat. Nam 30 si, uti paullo ante conlegimus, malum nihil est, cum mala tantummodo possint, nihil posse inprobos liquet. B. Perspicuum est. P. Atque ut intellegas, quaenam sit huius potentiae vis, summo bono nihil potentius

<sup>1.</sup> incessu V2.— 4. nec. esse lud. eLNHelfr. esse iud. nec. est m nec. est Cet. omn.— 5. adiac. (c. gl.: obi.) A, Bern. cd. scel. vir.] Codd. met et edd. vett. omn. V2. Mss. Sitzm. Flor. Wolf. Graff. scel. iidem vir. X. etc. — 7. inscia D. — 9. quoque int.] ABDetc. X. etc. quoq. facit int. Helfr. int. ostendit frag. g fragles sunt LNWolf. Vulp.— 10. oblectari X. [unde?] — 11. et ad Wolf. deflectunt] ABDV2. mp Mss. Sitzm. Helfr. flectuntur i deflectuntur Cet. X. etc. — 12. desin. esse A. — 13. omn. quae sunt conm. Rtth. omn. om. B — 14. dereling. B. — 15. ut om. D. — 16. sunt om. D. — 18. ac Af. — 24. sua] AB V2. [D?] ZfgpHKQ Vall. sui eimLN Va X. Vulp. etc. — 25. ne] ABZ1gHKQNVa Wolf. nec Cet. X. etc. non... negav. D. — 31. possint] ABZefgim HKLNVa X. etc. possunt DpHelfr. poss. om. Q. — 52. Persp. est om. Rtth. [] Sitzm. — 33. pot. p. om. esse Vall.

esse, paullo ante definivimus. B. Ita est, inquam. P. Sed idem, inquit, facere malum nequit. B. Minime. P. Est igitur, inquit, aliquis, qui omnia posse homines putet? B. Nisi quis insaniat, nemo. P. Atqui iidem possunt mala. B. Utinam quidem, inquam, non pos- 5 sent! P. Cum igitur bonorum tantummodo potens possit omnia, non vero queant omnia potentes etiam malorum, eosdem qui mala possunt minus posse manifestum est. Huc accedit, quod omnem potentiam inter expetenda numerandam omniaque expetenda referri ad 10 bonum velut ad quoddam naturae suae cacumen ostendimus. Sed patrandi sceleris possibilitas referri ad bonum non potest: expetenda igitur non est. Atqui omnis potentia expetenda est: liquet igitur malorum possibi-litatem non esse potentiam. Ex quibus omnibus bonorum quidem potentia, malorum vero minime dubitabilis adparet infirmitas, veramque illam Platonis esse sententiam liquet, Solos, quod desiderent, facere posse sapientes, inprobos vero exercere quidem quod libeat, quod vero desiderent, explere non posse. Faciunt enim 20 quaelibet, dum per ea quibus delectantur, id bonum, quod desiderant, se adepturos putant: sed minime adipiscuntur, quoniam ad beatitudinem probra non veniunt.

II. Quos vides sedere celsos
Solii culmine reges,
Purpura claros nitente,
Septos tristibus armis,
Ore torvo conminantes,
Rabie cordis anhelos,
Detrahat si quis superbis
Vani tegmina cultus,
Iam videbit intus artas
Dominos ferre catenas.

10

1. diffin. BpLa Wolf. (sic semper). [Ita est inq. om. Helfr.]
2. fac. mal.] ABgpHKQ Wolf. mal fac. Cet. X. etc. Min. inquam Tt.— 3. aliq. inq. A. omn. qui B.— 4. qui ins. DWolf. Vall. quis Cet. omn.— 6. posset 1A.— 10. petenda A exp. reservare B.—
13. Atque ep.— 16. mal. quidem min. B.— 17. veramque] ABetc. Wolf. Flor. Vall. Vulp, veram X. Helfr.— 18. desiderant.... desiderant AimpL Wolf. desiderarent V desiderent Cet. omnes.—
20. non posse B.— 22. adipiscantur ep.—

II. 1. celsos] AB[D?]mZHKQVall. celso efgipLNV $\alpha$  X. Vulp. etc. — 3. nitentes  $pQV\alpha$ . — 5. praeced. 4. in B. — 7. detrahit  $fV\alpha$  Helm. 1. Leyser. retrahit pL. — 3. vana D. —

15

20

Hinc enim libido versat
Avidis corda venenis,
Hinc flagellat ira mentem
Fluctus turbida tollens,
Macror ant captos fatigat,
Ant spes lubrica torquet.
Ergo cum caput tot unum
Cernas ferre tyrannos,
Non facit quod optat ipse
Dominis pressus iniquis.

III. Videsne igitur, quanto in coeno probra volvantur, qua probitas luce resplendeat? In quo perspicuum est, numquam bonis praemia, numquam sua sceleribus deesse supplicia. Rerum etenim quae geruntur, 5 illud propter quod unaquaeque res geritur, eiusdem rei praemium esse non ininria videri potest: uti currenti in stadio, propter quam curritur, iacet praemium corona. Sed beatitudinem esse id ipsum bonum, propter quod omnia geruntur, ostendimus. Est igitur hu-10 manis actibus ipsum bonum veluti praemium conmune propositum. Atqui hoc a bonis non potest separari. Neque enim bonus ultra iure vocabitur, qui careat bono: quare probos mores sua praemia non relinquunt. Quantumlibet igitur saeviant mali, sapienti tamen co-15 rona non decidet, non arescet. Neque enim probis animis proprium decus aliena decerpit inprobitas. Quod si extrinsecus accepto laetaretur, poterat hoc vel alius quispiam, vel ipse etiam, qui contulisset, auferre: sed quoniam id sua cuique probitas confert, tum suo prae-20 mio carebit, cum probus esse desierit. Postremo cum omne praemium idcirco adpetatur, quoniam bonum esse creditur, quis boni conpotem praemii iudicet expertem? At cuius praemii? omnium pulcerrimi maximique. Memento etenim corollarii illius, quod paullo ante praeci-

14. fructus 1D. —

III. 1. sint c. gl.: volvantur A volv. om. i. — 4. l etenim]

ABDZefgipH sqq. Vall. enim m X. Vulp. etc. eten. omnium quae A.
gerunt 1D. — 6. ini. non B. curr. homini g. — 7. propt. quod D. —

8. id [psum] A[D?] ZefgpLNVa Wolf. idem ips. [im?] HKQX.etc.

— 11. Atque A. — 12. caret B. — 13. dereling. A. — 14. Quantum licet Bern. cd. — 15. decidat... arescat e. bonis anim. D. —

18. ipse] ABD etc. Wolf. Vall. ille gt X. Vulp. etc. etiam om. B.

afferre B. — 19. tunc B. — 20. bonus esse D. — 21. petatur A. B.

22. credatur LNVa. iud. esse exp. mRtth. — 24. enim epLNVa

X. Vulp. etc. eten. Cet. omnes. coroll. illius] ABDZegpHKQa

Vall. illius coroll. ftm LNVX. Vulp. etc. —

puum dedi, ac sic conlige: Cum ipsum bonum beatitudo sit, bonos omnes eo ipso quod boni sint, fieri beatos liquet. Sed qui beati sunt, deos esse convenit; est igitur praemium bonorum, quod nullus deterat dies, nullius minuat potestas, nullius fuscet inprobitas, deos 5 fieri. Quae cum ita sint, de malorum quoque inseparabili poena dubitare sapiens nequeat. Nam cum bonum malumque item poenae atque praemium adversa fronte dissideant, quae in boni praemio videmus accidere, eadem necesse est in mali poena contraria parte 10 respondeant. Sicut igitur probis probitas ipsa fit praemium, ita inprobis nequitia ipsa supplicium est. Iam vero quisquis adficitur poena, malo se adfectum esse non dubitat. Si igitur sese ipsi aestimari velint, possuntne sibi supplicii expertes videri, quos omnium ma- 15 lorum extrema nequitia non adficit modo, verum etiam vehementer inficit? Vide autem ex adversa parte bonorum, quae inprobos poena comitetur. Omne namque quod sit, unum esse ipsumque unum bonum esse paullo ante didicisti, cui consequens est, ut omne quod 20 sit, id etiam bonum esse videatur. Hoc igitur modo, quidquid a bono deficit, esse desistit: quo fit, ut mali desinant esse quod fuerant; sed fuisse homines adhuc ipsa humani corporis reliqua species ostentat: quare versi in malitiam humanam quoque amisere naturam. 25 Sed cum ultra homines quemque provehere sola probitas possit, necesse est, ut quos ab humana conditione deiecit, infra hominis meritum detrudat inprobitas. Evenit igitur, ut quem transformatum vitiis videas, hominem aestimare non possis. Avaritia fervet alienarum 30 opum violentus ereptor? lupi similem dixeris. Ferox atque inquies linguam litigiis exercet? cani conparabis. Insidiator occultus subripuisse fraudibus gaudet? vul-

<sup>2.</sup> ipso om. A. bon. sunt BgpLNWolf, Glar. sint Cet. omnes. —
4. nulla A.— 8. poenae] ABDZHKQ Vall. poena efgimpLNVa X. Vulp. etc. — 12. ipsa ante suppl. om. Vall. — 13. se esse aff. Ap. — 14. igit. sese om. D. estim. AD.— 17. infecit V2.— 19. fit X. error typograph., ipsum quoque AQ.— 24. corp. reliq. sp.] ABDZetc. Wolf, Vall. relicta e Glar. reliqua om. X. Vulp. etc.— 25. conversi Bim N Erf. Bern. et Berchemii edd.— 28. Infra homines merito Rtth. detrahat impr. V.— 30. estim. ABDZefpHK Va Wolf.— 31. lupi sim.] ABDZgmHKQa Vall. sim. lupi fLNV X. Vulp. etc. lupo sim. etpErf.— 32. inquies] ADNVall. Wassii cd. quem vd. ad Sal. Fragm. 1, 1. quietus L. inquietus Cet. omnes. conparabis] ABDZefgiHKQ Ritth. Vall. etc. comparabilis mpLN VaX. conp. istum B.— 33. occultus] ABDT11. V11. RZetc. Wolf. Flor. occultis X. etc.—

peculis exaequetur. Irae intemperans fremit? leonis animum gestare credatur. Pavidus ac fugax non metuenda formidat? cervis similis habeatur. Segnis ac stupidus torpet? asinum vivit. Levis atque inconstans studia permutat? nihil avibus differt. Foedis inmundisque libidinibus inmergitur? sordidae suis voluptate detinetur. Ita fit, ut qui probitate deserta homo esse desierit, cum in divinam conditionem transire non possit, vertatur in beluam.

III. Vela Neritii ducis Et vagas pelago rates Eurus adpulit insulae, Pulcra qua residens dea Solis edita semine 5 Miscet hospitibus novis Tacta carmine pocula. Quos ut in varios modos Vertit herbipotens manus: 10 Hunc apri facies tegit, Ille Marmaricus leo Dente crescit et unguibus: Hic lupis nuper additus Flere dum parat, ululat: 15 Ille tigris ut Indica Tecta mitis obambulat. Sed licet variis malis Numen Arcadis alitis Obsitum miserans ducem 20 Peste solverit hospitis: Iam tamen mala remiges Ore pocula traxerant: Iam sues Cerealia Glande pabula verterant, 25 Et nihil manet integrum Voce, corpore, perditis.

1. adaequatur gp. — 2. animam Z. — 3. formidans A. cervi B. — 4. imitatur c. gl.: vivit A. ac fLNVα Wolf. X. Vulp. etc. atque ABDetc. — 5. nih. av.] ABDV1. T11. RZmpHKQ nih. ab avibus efgtLNVα Wolf. X. etc. Foedus D. — 6. voluptatibus Ae. det. ille B. — 7. inprob. 1B. — 9. beluam ABHetc. —

III. 1. naricii (tii) BZfgtm Edd. vett. Wolf. Helm. 2. 3. miricii
D Nerit. Cet. — 4. quae N Helfr. — 7. poc. carm. A. — 13. nuper ABDZetc. Wolf. Leyser. super X. [unde?] etc. — 16. mirus Rtth. — 18. Archad. A. — 26. perd. illis B. —

Sola mens stabilis super Monstra quae patitur gemit. O levem nimium manum Nec potentia gramina, Membra quae valeant licet. Corda vertere non valent! Intus est hominum vigor Arce conditus abdita: Hacc venena potentius Detrahunt hominem sibi Dira, quae penitus meant, Nec nocentia corpori Mentis vulnere saeviunt.

30

35

Tum ego, Fateor, inquam, nec iniuria dici video vitiosos, tametsi humani corporis speciem servent, in beluas tamen animorum qualitate mutari: sed quorum atrox scelerataque mens bonorum pernicie saevit. id ipsum eis licere noluissem. P. Nec licet, inquit, uti 5 convenienti monstrabitur loco: sed tamen si id ipsum quod eis licere creditur, auferatur, magna ex parte sceleratorum hominum poena relevatur. Etenim, quod incredibile cuiquam forte videatur, infeliciores esse necesse est malos, cum cupita perfecerint, quam si ea 10 quae cupiunt inplere non possint. Nam si miserum est voluisse prava, potuisse miserius est, sine quo voluntatis miserae langueret effectus. Itaque cum sua singulis miseria sit, triplici infortunio necesse est urgeantur, quos videas scelus velle, posse, perficere. B. Ac- 15 cedo, inquam, sed uti hoc infortunio cito careant, patrandi sceleris possibilitate deserti vehementer exopto. P. Carebunt, inquit, ocius, quam vel tu forsitan velis vel illi sese aestiment esse carituros. Neque enim est aliquid in tam brevibus vitae metis ita serum, quod ex- 20 pectare longum inmortalis praesertim animus putet:

39. vulnere cdd. et edd. vett. omnes. X. Vulp. etc. ulcere Vall. num e cdd.? saev. vuln. B. -

IV. 8. relevetur  $oldsymbol{BipN}$  relevaretur  $oldsymbol{e}$  reveletur  $oldsymbol{A}$  relevatur DZfqmlKLQV $\alpha$ X. etc. revelatur  $Rtth_i$  — 9. cuiq. forte] ABD egpHLNQVall. forte cuiq.  $fimV\alpha$ X. Vulp. etc. cui forte ZK.— 11. possunt ABpL si om. A, cf. Not. ad II, 1. p. 20, 3.— 14. nec. est ut  $fim\alpha$  X. urgeatur 1AD.— 15. velle om. A. velle et posse  $L\alpha$  Wolf. velle et posse et perf. Vulp. velle posse perf. Cet. omnes.— 18. quam tu Be.— 19. ipsi Ap. extim. D1g estiment ABefimpKLNQV estimant  $ZH\alpha$  existiment X. etc.— 20. vitae in tam met. brev. D.—

spicuae veritatis attollere similesque avibus sunt, quarum intuitum nox inluminat, dies caecat: dum enim non rerum ordinem, sed suos intuentur adfectus vel licentiam vel inpunitatem scelerum putant esse feli-5 cem. Vide autem quid aeterna lex sanciat. Melioribus animum conformaveris, nihil opus est iudice praemium deferente, tu te ipse excellentioribus addidisti: studium ad peiora deflexeris, extra ne quaesieris ultorem, tu te ipse in deteriora trusisti: veluti si vicibus 10 sordidam humum caelumque respicias, cunctis extra cessantibus ipsa cernendi ratione nunc coeno nunc sideribus interesse videaris. At vulgus ista non respicit. Quid igitur? hisne accedamus, quos beluis similes esse monstravimus? Quid, si quis amisso pe-15 nitus visu, ipsum etiam se habuisse oblivisceretur intuitum, nihilque sibi ad humanam perfectionem deesse arbitraretur, num videntes eadem caecos putaremus? Nam ne illud quidem adquiescent, quod aeque validis rationum nititur firmamentis: infeliciores esse eos, qui 20 faciant, quam qui patiantur iniuriam. B Vellem, inquam, has ipsas audire rationes. P. Omnem, inquit, inprobum num supplicio dignum negas? B. Minime. P. Infelices vero esse, qui sint inprobi, multipliciter liquet. B. Ita est, inquam. P. Qui igitur supplicio 25 digni sunt, miseros esse non dubitas? B. Convenit, inquam. P. Si igitur cognitor, ait, resideres, cui supplicium inferendum putares, eine qui fecisset, an qui pertulisset iniuriam? B. Nec ambigo, inquam, quin perpesso satisfacerem dolore facientis. P. Miserior 30 igitur tibi iniuriae inlator, quam acceptor esse videretur. B. Consequitur, inquam. Hinc igitur aliisque de caussis ea radice nitentibus, quod turpitudo suapte

<sup>6.</sup> an. conf.] ABDq Vall. Si mel. an. conform. Cep an. si conf. ZfimHsqq. Wolf. X. Vulp. etc. confirmav. f Rtth. Flor.—8. stud. ad] CDZHKQ Vall. Cum stud. A sed si stud. etp si stud. Cet. X. Vulp. etc.—9. te om. Helfr. trus.] ABCDqp Rtth. detrus. ZefimHsqq. X. etc.—11. cessant. om. 1C. sceno epLNVα.—12. non resp. ista B.—16. sibi om. A.—17. ead. cum caeco caecos put. Nonne Wolf.—18. nec Rtth. adquiescerent Bern. cd.—19. utitur Helfr. inf. eos esse ZqpHKQα.—20. faciant] BCDRZV2. fiHKNQVα faciunt AegmpL Wolf. Glar. X. etc. patiantur] ABCDRZV2. fiHKNQVα faciunt AegmpL wolf. Glar. X. etc.—23. esse vero A. sint] AC[D?]ZqHKQVall. sunt Cet. omnes.—24. igitur om. B.—25. mis. eos esse C.—28. Non amb. C.—29. dolori Helfr.—31. Ilinc] ACRT1. ZmKVulp. etc. hac BDefqHLNQVα Erf. Flor. Wolf. Vall. haec i X. his p igit. om. A. et aliis A aliis (om. que) Cp.—32. vident. B.—

5

natura miseros faciat, adparet, inlatam cuilibet iniuriam non accipientis, sed inferentis esse miseriam. P. Atqui nunc, ait, contra faciunt oratores: pro his enim, qui grave quid acerbumque perpessi sunt, miscrationem iudicum excitare conantur, cum magis ad- 5 mittentibus iustior miseratio debeatur: quos non ab iratis sed a propitiis potius miserantibusque accusatoribus ad iudicium veluti aegros ad medicum duci oportebat, ut culpae morbos supplicio resecarent: quo pacto defensorum opera vel tota frigeret, vel si pro- 10 desse hominibus mallet, in accusationis habitum verteretur. Ipsi quoque inprobi, si eis aliqua rimula virtutem relictam fas esset adspicere, vitiorumque sordes poenarum cruciatibus se deposituros viderent, conpensatione adipiscendae probitatis, nec hos cruciatus esse 15 defensorumque operam repudiarent ac se totos accusatoribus iudicibusque permitterent. Quo fit, ut apud sapientes nullus prorsus odio locus relinquatur. Nam bonos quis nisi stultissimus oderit? malos Nam si, uti corporum 20 vero odisse ratione caret. languor, ita vitiositas est quidam quasi morbus animorum: cum aegros corpore minime dignos odio sed potius miseratione iudicemus, multo magis non insequendi sed miserandi sunt, quorum mentes omni languore atrocior urget inprobitas.

IV. Quid tantos iuvat excitare motus
Et propria fatum sollicitare manu?
Si mortem petitis, propinquat ipsa
Sponte sua, volucres nec remoratur equos,
Quos scrpens, leo, tigris, ursus, aper
Dente petunt, iidem se tamen ense petunt.
An distant quia dissidentque mores,
Iniustas acies et fera bella movent,
Alternisque volunt perire telis?

IV. 3. propinqua 1D.-4. nec morat. vol. eq. D.-5. apri  $cont.\ Vall.-6$ . idem AgQV.-

Non est iusta satis saevitiae ratio.
Vis aptam meritis vicem referre?
Dilige iure bonos et miseresce malis.

V. Hic ego, video, inquam, quae sit vel felicitas vel miseria in ipsis proborum atque inproborum meritis constituta. Sed in hac ipsa fortuna populari non nihil boni malive inesse perpendo. Neque enim sa-5 pientium quisquam exul, inops ignominiosusque esse malit potius, quam pollens opibus, honore reverendus, potentia validus, in sua permanens urbe florere. Sic enim clarius testatiusque sapientiae tractatur officium, cum in contingentes populos regentium quodam modo 10 beatitudo transfunditur, cum praesertim carcer, lex, ceteraque legalium tormenta poenarum perniciosis potius civibus, propter quos etiam constituta sunt, debeantur. Cur haec igitur versa vice mutentur scelerumque supplicia bonos premant, praemia virtutum mali rapiant, 15 vehementer admiror; quaeque tam iniustae confusionis ratio videatur, ex te scire desidero. Minus etenim mirarer, si misceri omnia fortuitis casibus crederem. Nunc stuporem meum deus rector exaggerat, qui cum saepe bonis iocunda, malis aspera, contraque bonis dura tri-20 buat, malis optata concedat; nisi caussa deprehendatur, quid est quod a fortuitis casibus differre videatur? P. Nec mirum, inquit, si quid ordinis ignorata ratione temerarium confusumque credatur. Sed tu quamvis caussam tantae dispositionis ignores, tamen quoniam 25 bonus mundum rector temperat, recte fieri cuncta ne dubites.

> V. Si quis Arcturi sidera nescit Propinqua summo cardine labi, Cur legat tardus plaustra Bootes, Mergatque seras aequore flammas,

10. ista 1D. — 12. miserere Helm. 2. 3. —

V. 1. Sic B.— 4. sapientium] ABCD sapientum Cet omnes.—
6. pollensque D.— 7. Sicut B.— 8. tract. offic. sap. LN.— 10. lex] Codd. et edd. vett. omnes, X. etc. nexus Vulp. etc.— 12. constitutae ACHKQ.— 14. mali recipiant e.— 16. etenim] ABCDetc. enim X. Vulp. etc.— 17. cas. viderem Rtth.— 19. ioc. tribuat Helfr. Cet. omnes trib. om.— 20. deprehenditur A1Bgp.— 24. quoniam om. D.— 25. n dub. A. cuncta cura (om. ne dub.) B.—

V. 3. regat Coni. Sitzm., Cally. [gl. A: conligat]. bootes recc. edd. —

| Cum nimis celeres explicet ortus,      | 5  |
|----------------------------------------|----|
| Legem stupebit aetheris alti.          |    |
| Palleant plenae cornua lunae           |    |
| Infecta metis noctis opacae,           |    |
| Quaeque fulgenti texerat ore           |    |
| Confusa Phoebe, detegat astra.         | 10 |
| Conmovet gentes publicus error,        |    |
| Lassantque crebris pulsibus aera.      |    |
| Nemo miratur flamina Cori              |    |
| Litus frementi tundere fluctu,         |    |
| Nec nivis duram frigore molem          | 15 |
| Fervente Phoebi solvier aestu.         |    |
| Hic enim caussas cernere promptum est: |    |
| Illic latentes pectora turbant         |    |
| Cuncta, quae rara provehit aetas,      |    |
| Stupetque subitis mobile vulgus.       | 20 |
| Cedat inscitiae nubilus error,         |    |
| Cessent profecto mira videri.          |    |

VI. Ita est, inquam; sed cum tui muneris sit latentium rerum caussas evolvere velatasque caligine explicare rationes, quaeso uti, quae hinc decernas, quoniam hoc me miraculum maxime perturbat, edisseras. P. Tum illa paullisper adridens, Ad rem me, inquit, omnium 5 quaesitu maximam vocas, cui vix exhausti quidquam satis sit. Talis namque materia est, ut una dubitatione succisa innumerabiles aliae velut hydrae capita succrescant: nec ullus fuerit modus, nisi quis eas vivacissimo mentis igne coerceat. In hac enim de providentiae 10 simplicitate, de fati serie, de repentinis casibus, de cognitione ac praedestinatione divina, de arbitrii libertate quaeri solet: quae quanti oneris sint, ipse perpendis. Sed quoniam haec quoque te nosse quaedam medicinae tuae portio est, quamquam angusto limite tem- 15 poris septi, tamen aliquid deliberare conabimur. Quod

<sup>5.</sup> explicit D.— 7. pallent D.— 9. traxerat 1D.— 13. chori AB.— 16. fervente] ACZgimHKQ Vall. ferventi Cet. omn.— 19. cunctaque quae D. raro A.— 21. insciti Cally.— 22. cessant eip.—

VI. 3. uti quae.... hoc] ACDLN uti hinc dec. et quon. hoc Betc. X, sqq. et om. V. — 6. quidq. exh. A. — 7. satis est C Wolf. Glar. — 8. id re cap. Aegp. — 10. de om. D. — 12. de praed. A. — 13. tu ipse BiL. perpendas ep. — 16. deliberaré Codd. et edd. vett. omncs (gl. A: i. e. excogitare de his. i. disserere) X. He'fr. delibare Vall. etc. —

si de musici carminis oblectamenta delectant, hanc oportet paullisper differas voluptatem, dum nexas sibi ordine contexo rationes. B. Ut libet, inquam. velut ab alio orsa principio, ita disseruit: Omnium ge-5 neratio rerum cunctusque mutabilium naturarum progressus et quidquid aliquo movetur modo, caussas, ordinem, formas ex divinae mentis stabilitate sortitur. Haec in suae simplicitatis arce conposita multiplicem rebus gerendis modum statuit; qui modus cum in ipsa divi-10 nae intellegentiae puritate conspicitur, providentia nominatur: cum vero ad ea quae movet atque disponit refertur, fatum a veteribus adpellatum est: quae diversa esse facile liquebit, si quis utriusque vim mente conspexerit. Nam providentia est illa ipsa divina ra-15 tio in summo omnium principe constituta, quae cuncta disponit: fatum vero inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque nectit ordinibus. Providentia namque cuncta pariter, quamvis diversa, quamvis infinita, conplectitur: fatum vero sin-20 gula digerit in motum, locis, formis ac temporibus distributa, ut haec temporalis ordinis explicatio in divinae mentis adunata prospectu providentia sit, eadem vero adunatio digesta atque explicata temporibus fatum vocetur. Quae licet diversa sint, alterum tamen pen-25 det ex altero. Ordo namque fatalis ex providentiae simplicitate procedit. Sicut enim artifex faciendae rei formam mente percipiens movet operis effectum, et quod simpliciter praesentarieque prospexit, per temporales ordines ducit: ita deus providentia quidem singulariter 30 stabiliterque facienda disponit: fato vero haec ipsa quae disposuit multipliciter ao temporaliter administrat. Sive igitur famulantibus quibusdam providentiae divinis spiritibus fatum exercetur, seu anima seu tota inserviente natura seu caelestibus siderum motibus seu angelica 35 virtute seu daemonum varia sollertia seu aliquibus horum seu omnibus fatalis series texitur: illud certe manifestum est, inmobilem simplicemque gerendarum for-

<sup>2,</sup> tibi Codd. Sitzm. Helfr, — 3, Tunc ABCZeHKQ tum  $DfgimpLNV\alpha X$ , etc. — 4. geratio D.— 5. mirabilium Erf. — 6, alio mov. A quodam mov. B. caussam C.— 8. posita A Glar. multipl. haec ID, gerend. reb, A regendis B.— 14. illa om. B. ipsa illa CZfHKsqq. Wolf. illa ipsa Cet. omn.— 17. nectit] ABCDetc. X. etc. connectit Helfr.— 20. inmotum ABT2. g in motu TL. RL Wolf. in motum Cet. omnes.— 28, prospexit] AB prospexerit CD prospexerat Cet. omnes.— 30. fatum vero Bern. ed.— 31. disponit  $gL\alpha Glar$ .— 33. exerceatur  $ABLV\alpha$ .— 34. sydera D.—

mam rerum esse providentiam, fatum vero eorum, quae divina simplicitas gerenda disposuit, mobilem nexum atque ordinem temporalem. Quo fit, ut omnia quae fato subsunt, providentiae quoque subiecta sint, cui ipsum etiam subiacet fatum: quaedam vero, quae sub 5 providentia locata sunt, fati seriem superent. Ea vero sunt, quae primae propinqua divinitati stabiliter fixa fatalis ordinem mobilitatis excedunt. Nam ut orbium circa eumdem cardinem sese vertentium, qui est intimus, ad simplicitatem medietatis accedit, ceterorum- 10 que extra locatorum veluti cardo quidam, circa quem versentur, existit; extimus vero maiore ambitu rotatus, quanto a puncti media individuitate discedit, tanto amplioribus spatiis explicatur: si quid vero illi se medio connectat et societ, in simplicitatem cogitur diffun- 15 dique ac diffluere cessat. Simili ratione quod longius a prima mente discedit, maioribus fati nexibus inplicatur, ac tanto aliquid fato liberum est, quanto illum rerum cardinem vicinius petit. Quod si supernae mentis haeserit firmitati, motu carens fati quoque supergreditur 20 necessitatem. Igitur uti est ad intellectum ratiocinatio, ad id quod est, id quod gignitur, ad aeternitatem tempus, ad punctum medium circulus: ita est fati series mobilis ad providentiae stabilem simplicitatem. Ea series caelum ac sidera movet, elementa in se invicem 25 temperat et alterna conmutatione transformat: eadem nascentia occidentiaque omnia per similes fetuum seminumque renovat progressus. Haec actus etiam fortunasque hominum indissolubili caussarum connexione constringit, quae cum ab inmobilis providentiae pro- 30 ficiscatur exordiis, ipsam quoque inmutabilem esse necesse est. Ita enim res optime reguntur, si manens in divina mente simplicitas indeclinabilem caussarum ordinem promat: hic vero ordo res mutabiles et alioquin temere fluituras propria incommutabilitate coerceat. 35 Quo fit, ut tametsi vobis hunc ordinem minime consi-

<sup>2.</sup> gerenda disp.] ABCDetc.HKQVall. ger. esse disp. LNVa. X. etc.— 5. etiam subs. ips. C etiam ips. epLWolf.— 6. superent] ABCef Vall. Wolf. superant Cet. omn.— 9. eamdem A.— 11. que, C.— 14. se illi A.— 16. cesset C.— 21. rationatio AB ratiocinatio D.— 23. punctum] Codd. et edd. vett. omnes, Wolf. Flor. puncti X.etc.— 25. inv. in se C.— 26. mutatione C.— 28. revocat Rtth. forumque D.— 30. immobilibus Wolf.— 31. proficiscatur] ABCDZfgp Wolf. proficiscantur Cet. omnes.— 31. ipsam... inmutab.] ABCDef Wolf. ipsas... inmutabiles Cet. omn.—

atque disposite et ex eorum bono, quibus accidere videntur, fiant, nulla dubitatio est. Nam illud quoque, quod inprobis nunc tristia nunc optata proveniunt, ex eisdem ducitur caussis: ac de tristibus quidem nemo 5 miratur, quod eos male meritos omnes existimant: quorum quidem supplicia, tum ceteros ab sceleribus deterrent, tum ipsos quibus invehuntur emendant: laeta vero magnum bonis argumentum loquuntur, quid de huiusmodi felicitate debeant iudicare, quam famulari 10 saepe inprobis cernant. In qua re illud etiam dispensari credo, quod est forsitan alicaius tam praeceps atque inportuna natura, ut eum in scelera potius exacerbare possit rei familiaris inopia: huius morbo providentia conlatae pecuniae remedio medetur. Hic foe-15 datam probris conscientiam spectans et se cum fortuna sua conparans forsitan pertimescit, ne cuius ei iocundus usus est, sit tristis amissio. Mutabit igitur mores ac dum fortunam metuit amittere, nequitiam derelinguit. Alios in cladem meritam praecipitavit in-20 digne aucta felicitas: quibusdam permissum puniendi ius, ut exercitii bonis et malis esset caussa supplicii. Nam ut probis atque inprobis nullum foedus est, ita ipsi inter se inprobi nequeunt convenire. Quidni? cum a semet ipsis discerpentibus conscientiam vitiis quique 25 dissentiant faciantque saepe, quae cum gesserint, non fuisse gerenda decernant? Ex quo saepe summa illa providentia protulit insigne miraculum, ut malos mali bonos facerent. Nam dum iniqua sibi a pessimis quidam perpeti videntur, noxiorum odio flagrantes ad vir-30 tutis frugem rediere, dum se eis dissimiles student esse quos oderant. Sola est enim divina vis, cui mala quoque bona sunt, cum eis conpetenter utendo alicuius boni elicit effectum. Ordo enim quidam cuncta

<sup>4.</sup> nemo quid. A. - 6. a scel. Be. - 8. locuntur A. - 9. familiarem Rtth. - 10. cernent AC, etian om. A. - 11. est om. DKL NQa. - 12. nat. est LNVa. in om. 1D. - 15. expectans CRVII. TII. spectans Cel. omn. fortunam suam iEdd. vett. X. Vulp. etc. - 16. cuius ei] ABCDZefimpHsqq. Flor. Vqll. elus cuius ei (rei?) g rei cuius X. Vulp. etc. fiat Wolf. - 18. mittere om. 1D. - 19. derelinquet Wolf. - 20. acta eVall. Wolf. Helfr. - 21. exercitium 2BHKLNQVa. bonis... suppl. om. B. - 24. discerp. vel discrepantibus e. quique dissentiant] BDefgiLNVa X. etc. quisque dissentiat ACRZTII. VII. mpHKQ. - 26. decernunt e discernant iQ decernam X. - 28. quaedam D. - 30. redire C. esse stud. A. - 32. sunt] ABDgimpLNGlar. sint Cet. omnes. -

conplectitur, ut quod ab signata ordinis ratione decesserit, hoc licet in alium, tamen [in] ordinem relabatur, ne quid in regno providentiae liceat temeritati. Άργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ως πάντ' ἀγορεύειν. Neque enim fas est homini cunctas divinae operae machinas vel ingenio conprehendere vel explicare sermone. Hoc tantum prospexisse sufficiat, quod naturarum omnium proditor deus idem ad bonum dirigens cuncta disponit: dumque ea quae protulit in sui similitudine retinere festinat, malum omne de reipublicae suae terminis per fatalis seriem necessitatis eliminat. Quo fit, ut quae in terris abundare creduntur, si disponentem providentiam spectes, nihil usquam mali esse perpendas. Sed video te iam dudum et pondere quaestionis oneratum et rationis prolixitate fatigatum aliquam 15 carminis expectare dulcedinem: accipe igitur haustum, quo refectus firmior in ulteriora contendas.

VI. Si vis celsi iura tonantis
Pura sollers cernere mente,
Adspice summi culmina caeli.
Illic iusto foedere rerum
Veterem servant sidera pacem:
Non sol rutilo concitus igne
Gelidum Phoebes inpedit axem,
Nec quae summo vertice mundi
Flectit rapidos Ursa meatus,
Numquam occiduo lota profundo,
Cetera cernens sidera mergi,
Cupit Occano tingere flammas.
Semper vicibus temporis aequis

10

5

1. signata] ABDV signati R a designata mpNErf. sub assign. e ab adsignata Cet. X. etc. ab assignati coni. Vall. decess.] ACD T11. V2. efpNV dicess. B disc. Cet. X. etc. — 2. hoc lic.] ABCD etc. Vall. hoc idem lic. Vulp. etc. tamen om. A. in om. ABCDetc. — 4. ΘΕΟΝωC ΤΟΡΕΤΕΙΝΠΑΝΤΑSq. A. Αργαλ. δε μετα ντα θεου ως πετατο φενειν C c. interp. fortissimus in mundo deus cuncta peregit, quae etiam in edd. sec. XV. ext. . Cf. Hom. II. μ, 176. — 5. divini operis p X. etc. divinae operae Cet. omn. — 7. perspex. i. — 9. disponat Edd. vett. Wolf. X. Vulp. etc. quae om. 1C. similitudine] ABC(D)gL Wolf. similitudinem Cet. omn. — 11. eliminet BCZpHKNQ Wolf. Rtth. — 13. esse mali A esse om. B. — 14. te iam dud.] ABCDZegtpHKQ iam dudum te fmLNVα X. etc. — 16. accipit 1D. — 17. conscendas 2Ce. —

VI. 1. celsi om. A celsa HQ.-4. illic B(D?) etc. X. etc. illuc AC Vulp. etc. -5. servent D.-7. Phoebus Helfr.-8. vert caeli Helm. 2. -12. tinguere  $ABCRT_{II}$ . figere m.-

Vesper seras nuntiat umbras, Revehitque diem Lucifer almum. 15 Sic aeternos reficit cursus Alternus amor, sic astrigeris Bellum discors exulat oris. Haec concordia temperat aequis 20 Elementa modis, ut pugnantia Vicibus cedant humida siccis Iungantque fidem frigora flammis, Pendulus ignis surgat in altum, Terraeque graves pondere sidant. His de caussis vere tepente 25 Spirat florifer annus odores, Aestas Cererem fervida siccat, Remeat pomis gravis auctumnus, Hiemem defluus inrigat imber. Haec temperies alit ac profert 30 Quidquid vitam spirat in orbe: Eadem rapiens condit et aufert Obitu mergens orta supremo. Sedet interea conditor altus 35 Rerumque regens flectit habenas, Rex et dominus, fons et origo, Lex et sapiens arbiter acqui, Et quae motu concitat ire, Sistit retrahens ac vaga firmat. Nam nisi rectos revocans itus 40 Flexos iterum cogat in orbes, Quae nunc stabilis continet ordo, Dissepta suo fonte fatiscant. Hic est cunctis conmunis amor, Repetuntque boni fine teneri, 45 Quia non aliter durare queant, Nisi converso rursus amore Refluant caussae, quae dedit esse.

VII. Iamne igitur vides, quid haec omnia, quae diximus, consequatur? B. Quidnam? inquam. P. Omnem,

16. altern. D. — 17. astriferis Helm.2. — 25. His de] ABCDm lisdem Vulp. hisdem Cet. omn. tepente B tepenti Cet. X. etc. — 26. floriger D. — 28. grav. pomis A. — 32. repetens A (c. gl.: rapiens) eg. — 38. concitet D. — 43. discepta B. — 44. ardor Helm.1. — 45. repetunt quae C. — 46. queunt V2. N Vall. Lcyser. queant Lcyser. — 46. queant Lcyser. queant Lcyser. queant Lcyser. — 48. Lcyser. queant Lcyser. — 49. Lcyser. — 40. Lcyser. — 40.

VII. 1. Itane A. -

inquit, bonam prorsus esse fortunam. B. Et qui, in quam, fieri potest? P. Attende, inquit, cum omnis fortuna vel iocunda vel aspera, tum remunerandi exercendive bonos, tum puniendi conrigendive inprobos caussa deferatur, omnis bona, quam vel iustam constat 5 esse vel utilem. B. Nimis quidem, inquam, vera ratio est, et, si quam paullo ante docuisti providentiam fatumve considerem, firmis viribus nixa sententia. Sed eam, si placet, inter eas quas inopinabiles paullo ante posuisti, numeremus. P. Qui? inquit. B. Quia id ho- 10 minum sermo conmunis usurpat, et quidem crebro quorumdam malam esse fortunam. P. Visne igitur, inquit, paullisper vulgi sermonibus accedamus, ne nimium velut ab humanitatis usu recessisse videamur? B. Ut placet, inquam. P. Nonne igitur bonum censes esse, 15 quod prodest? B. Ita est, inquam. P. Quae vero aut exercet aut conrigit prodest? B. Fateor, inquam. P. Bona igitur? B. Quidni? Sed haec eorum est, qui vel in virtute positi contra aspera bellum gerunt, vel a vitiis declinantes virtutis iter adripiunt. B. Negare, 20 inquam, nequeo. P. Quid vero iocunda, quae in praemium tribuitur bonis, num vulgus malam esse decernit? B. Nequaquam, verum uti est, ita quoque esse optimam censet. P. Quid reliqua, quae, cum sit aspera, iusto supplicio malos coercet, num bonam populus pu- 25 tat? B. Immo omnium, inquam, quae excogitari possunt, iudicat esse miserrimain. P. Vide igitur, ne opinionem populi sequentes quiddam valde inopinabile confecerinus. B. Quid? inquam. P. Ex his enim, ait, quae concessa sunt, evenit eorum quidem, qui sunt 30 vel in possessione vel in provectu vel in adeptione virtutis, omnem quaecumque sit bonam, in inprobitate

<sup>1.</sup> esse prorsus A fort. prors. esse bon. B. — 4. conrigendive] ABCDZegtmpK Vall. corrigendique fHLNQ Vα X. Vulp. etc. — 5. patet quod omn. V X. Vulp. etc. pat. quod om. Cet. omnes. bona, quam] ABCDZfHKQ V bona est quam Cet. X. etc. — 6. haec ratio B. ratio est] AB2C(D)ip est rat. g est om. Cet. omnes. — 8. viribus est nixa fp V X. Vulp. etc. est om. Cet. omn. — 10. Qui] ABCDZegHKQ Vall. et qui T1. V1. N et quid fp LVα quid X. Vulp. etc. — 12. inquit om. Helfr. — 14. Ut placeat inq. numne D. — 17. coercet Z. — 18. hoc B. — 19. asp. et bell. L. — 21. iocundam DN. — 24. opt. esse diudicat A cernet (c. gl. diudicat) g. — 25. et iusto Befm Vα Wolf. X. Vulp. etc. et om. Cet. omnes. coercet] ABCDZefp Hsqq. Vall. coerceat im X. Vulp. etc. — 28. quodilam LN. — 29. Quidnam A. — 30. horum even. C. — 31. profectu fiNα Helfr. Vinc. Bell. d. sp. d. VI, 120. h. XXII, 20. profectione L. in om. Vinc. U. U. —

vero manentibus omnem pessimam esse fortunam. Hoc, inquam, verum est, tametsi nemo audeat confiteri. P. Quares inquit, ita vir sapiens moleste ferre non debet, quotiens in fortunae certamen adducitur, ut vi-5 rum fortem non decet indignari, quotiens increpuit bellicus tumultus. Utrique enim, huic quidem gloriae propagandae, illi vero confirmandae sapientiae difficultas ipsa, materia est. Ex quo etiam virtus vocatur, quod suis viribus nitens non superetur adversis. Ne-10 que enim vos in provectu positi virtutis diffluere deliciis et emarcescere voluptate venistis: praelium cum omni fortuna nimis acre conseritis, ne vos aut tristis opprimat aut incunda conrumpat: firmis medium viribus occupate. Quidquid autem infra subsistit aut ultra 15 progreditur, habet contemptum felicitatis, non habet praemium laboris. In vestra enim situm est manu, qualem vobis fortunam formare malitis. Omnis enim. quae videtur aspera, nisi aut exercet aut conrigit, punit.

VII. Bella bis quinis operatus annis Ultor Atrides Phrygiae ruinis Fratris amissos thalamos piavit. Ille dum Graiae dare vela classi 5 Optat et ventos redimit cruore, Exuit patrem miserumque tristis Foederat natae iugulum sacerdos. Flevit amissos Ithacus sodales, Quos ferus vasto recubans in antro 10 Mersit inmani Polyphemus alvo: Sed tamen caeco furibundus ore Gaudium maestis lacrimis rependit. Herculem duri celebrant labores: Ille Centauros domuit superbos, 15 Abstulit saevo spolium leoni,

1. man. omnem] ABCDZefpHsqq. Vinc. l. l. Vall. omnem om. gim X. Vulp. etc. — 2. est ita etsi D est ita L. — 7. conformandae AB1DRZT11. V2eqHKQ confirm. CfimpLN Vα X. etc. — 8. Exqua C. etenim DLNVα. — 11. sed prael. ef(im)p X. Vulp. etc. sed om. ABCDHsqq. Wolf. Vall. — 14. autem] DV11. eimp LV X. etc. aut ABCRZ T11. fqHKNQα Wolf. — 15. felicitas 1D. — 16. en. sit. est] AC(D)ZefimpQ enim est sit. B en. sit. manu est g est en. sit. Wolf. X. Vulp. etc. est om. HKLNVα Vall. — 18. asp. aut.... aut punit egp [im?] X. Vulp. etc. nisi aut.... conrig. punit ABCDZfgHsqq. Vall. exerceat DLN.

VII. 2. frigine C. — 4. Graecie C. — 7. foderat Helfr. Web. — 11. pudibundus 2D. —

Fixit et certis volucres sagittis, Poma cernenti rapuit draconi, Aureo laeva gravior metallo: Cerberum traxit triplici catena. Victor inmitem posuisse fertur 20 Pabulum saevis dominum quadrigis: Hydra conbusto periit veneno, Fronte turpatus Achelous amnis, Ora demersit pudibunda ripis; Stravit Anteum Lybicis arenis, 25 Cacus Evandri satiavit iras, Quosque pressurus foret altus orbis Setiger spumis humeros notavit. Ultimus caelum labor inreflexo Sustulit collo, pretiumque rursus 30 Ultimi caelum meruit laboris. Ite nunc fortes, ubi celsa magni Ducit exempli via: cur inertes Terga nudatis? superata tellus Sidera donat. 35

### LIBER V.

I. Dixerat orationisque cursum ad alia quaedam tractanda atque expedienda vertebat. B. Tum ego, Recta quidem, inquam, exhortatio tuaque prorsus auctoritate dignissima: sed quod tu dudum de providentia quaestionem pluribus aliis inplicitam esse dixisti, 5 re experior. Quaero enim an esse aliquid omnino et quidnam esse casum arbitrere. P. Tum illa, Festino, inquit, debitum promissionis absolvere viamque tibi, qua patriam reveharis, aperire. Haec autem etsi perutilia cognitu, tamen a propositi nostri tramite paullisper aversa sunt verendumque est, ne deviis fatigatus ad emetiendum rectum iter sufficere non possis. B. Ne id, inquam, prorsus vereare nam quietis mihi loco

16. Fix. incertis C.— 18. laevam DCm Helm. I. Sitzm. cdd., edd. vett. Vall. laeva AB etc. X. Leys. Vulp. etc. — 20. refertur C.— 23. fonte 1D turpatus] BZgmHK Helm. 1.3. Bern. cd., Wolf. Vall. Vulp. turbatus ACD etc. X. Helfr. Acheolus D.— 24. dimersit Aegp Helm. 2.3. demersit Cet. omn.— 27. quisque A.—

Lib. V, I. 1. quaeque C.— 2. atque] ABCDegKVall. et Cet. omnes. ego jaq. recta A.— 5. implicatam imLWolf.— 6. al. esse possit omn. A.— 7. arbitrare AepHQ.— 9. ad patr. e (gl. A) Wolf.— 12. metiendum B.—

fuerit ea quibus maxime delector, agnoscere, simul cum omne disputationis tuae latus indubitata fide constiterit, nihil de sequentibus ambigatur. P. Tum illa, Morem, inquit, geram tibi, simulque sic orsa est: Si 5 quidem, inquit, aliquis eventum temerario motu nullaque caussarum connexione productum casum esse definiat, nihil omnino casum esse confirmo et praeter subjectae rei significationem inanem prorsus vocem esse decerno. Quis enim coercente in ordinem cuncta deo 10 locus esse ullus temeritati reliquus potest? Nam nihil ex nibilo existere vera sententia est, cui nemo unquam veterum refragatus est: quamquam id illi non de operante principio, sed de materiali subiecto, hoc est, omnium de natura rationum, quasi quoddam iece-15 rint fundamentum. At si nullis ex caussis aliquid oriatur, id de nihilo ortum esse videbitur. Quod si hoc fieri nequit, ne casum quidem huiusmodi esse possibile est, qualem paullo ante definivimus. B. Quid igitur, inquam, nihilne est, quod vel casus vel fortui-20 tum iure adpellari queat? An est aliquid, tametsi vulgus lateat, cui vocabula ista conveniant? P. Aristoteles id, inquit, meus in Physicis et brevi et veri propinqua ratione definivit. B. Quonam, inquam, modo? P. Quotiens, ait, aliquid cuiuspiam rei gratia geritur, aliud-25 que quibusdam de caussis, quam quod intendebatur, obtingit, casus vocatur: ut si quis colendi agri caussa fodiens humum defossi auri pondus inveniat. Hoc igitur fortuitu quidem creditur accidisse: verum non de nihilo est, nam proprias caussas habet, quarum inpro-30 visus inopinatusque concursus casum videtur operatus. Nam nisi cultor agri humum foderet, nisi eo loci pecuniam suam depositor obruisset, aurum non esset in-Hae sunt igitur fortuiti caussae conpendii, ventum.

<sup>2.</sup> omne et latus om. 1C. — 3. consequent. D. ambigitur Helfr. [?] — 4. orsa] AB X. exorsa Cet. omnes. est om. Vulp. etc. — 6. cas. esse def. casum B. — 7. propter A. — 8. rei subi. B. vocem om. 1C esse voc. fimpLNVa Wolf. — 10. esse om. D. — 12. id om. 1C omn. de nat. rat.] Codd. et edd. vett. omnes, Wolf. de nat. omn. rat. X. etc. — 15. fund. iec. L. — 16. videtur fHKNQVa Wolf. X. hoc. om. 1C. — 17. ne] ABC[D] nec Cet. omnes. — 18. diffinimus ApL. — 21. illa Helfr. ista Cet. omnes. conveniunt fLN. — 22. id inq. meus] AB[D] id meus inq. C meus id inq. Cet. — 23. difin. AC. Quo inq. D. — 24. aliq. ait A Glar. inquit aliq. C. — 26. gratia agri A. — 28. fortuitu] ACDZgpHKQ fortuito Cet. omnes. quidem om. eHQ. de om. C. — 30. inop. om. 1A. — 31. eo loci] ACDV11. ZfHetc. Wolf. Vall. in eo loco B (gl. A) T2. et eo loco gmp X. Vulp. etc. — 33. igitur om. A. —

5

10

quod ex obviis sibi et confluentibus caussis, non ex gerentis intentione provenit. Neque enim vel qui aurum obruit vel qui agrum exercuit, ut ea pecunia reperiretur, intendit: sed, uti dixi, quo ille obruit, hunc fodisse convenit atque concurrit. Licet igitur definire 5 casum esse inopinatum, ex confluentibus caussis, in his quae ob aliquid geruntur, eventum. Concurrere vero atque confluere caussas facit ordo ille inevitabili connexione procedens, qui de providentiae fonte descendens cuncta suis locis temporibusque disponit.

I. Rupis Achaemeniae scopulis, ubi versa sequentum
Pectoribus figit spicula pugna fugax,
Tigris et Euphrates uno se fonte resolvunt,
Et mox abiunctis dissociantur aquis.
Si cocant cursumque iterum revocentur in unum,
Confluat alterni quod trahit unda vadi:
Conveniant puppes et vulsi flumine trunci,
Mixtaque fortuitos inplicet unda modos:
Quos tamen ipsa vagos terrae declivia casus
Gurgitis et lapsi defluus ordo regit.
Sic, quae permissis fluitare videtur habenis,
Fors patitur frenos ipsaque lege meat.

II. Animadverto, inquam, idque, uti tu dicis, ita esse consentio. Sed in hac haerentium sibi serie caussarum estne ulla nostri arbitrii libertas, an ipsos quoque humanorum motus animorum fatalis catena constringit? P. Est, inquit. Neque enim fuerit ulla rationalis natura, quin eidem libertas adsit arbitrii. Nam quod ratione uti naturaliter potest, id habet iudicium, quo quodque discernat: per se igitur fugienda optandave dinoscit. Quod vero quis optandum esse iudicat, petit: refugit vero, quod existimat esse fugiendum. 10

4. quo ] ABCDTII, V1. Zegimp Rtth.  $IIKLNQ\alpha$  Wolf. Vall. quod fVX. Vulp. etc. — 6. ut ex confl.  $fNV\alpha$ . — 7. quae om. 1C. — 10. temporibus om. que D. —

7 \*

I. 2. figit om. 1B. versa fugax Schol. ad Luc 1, 230. — 7. convenient ABR V2. T2. convenient D convenient C et cet. omnes. — 10. Surg. 1A. — 12. Sicque BZ quo C. —

II. 2. haer.] ABCDZefgimHsqq. Wolf. X. Vulp. etc. cohaer. p Vall. — 4. constringit C. — 8. quidque T11. V11. ZHKQα quaeque A quisque C quodque BD etc. disc. per se: ig. Vulp. etc. — 9. opt. quis Ci. esse iud.] ABCDZetpHKQα Vall. iud. esse Cet. omn. — 10. estim. A. —

Quare quibus in ipsis inest ratio, inest etiam volendi nolendique libertas. Sed hanc non in omnibus aequam esse constituo. Nam supernis divinisque substantiis et perspicax indicium et inconrupta voluntas et efficax 5 optatorum praesto est potestas. Humanas vero animas liberiores quidem esse necesse est, cum se in mentis divinae speculatione conservant: minus vero, cum dilabuntur ad corpora, minusque etiam, cum terrenis artubus conligantur. Extrema vero est servitus, 10 cum vitiis deditae rationis propriae possessione ceciderunt. Nam ubi oculos a summae Ince veritatis ad inferiora et tenebrosa deiecerint, mox inscitiae nubc caligant, perniciosis turbantur adfectibus, quibus accedendo consentiendoque, quam invexere sibi, adiuvant 15 servitutem, et sunt quodam modo propria libertate ca-Quae tamen ille ab aeterno cuncta prospiciens providentiae cernit intuitus, et suis quaeque meritis praedestinata disponit, πάντ' έφορα καὶ πάντ' ἐπακούει.

II. Puro clarum lumine Phoebum
Melliflui canit oris Homerus:
Qui tamen intima viscera terrae
Non valet aut pelagi radiorum

Infirma perrumpere luce.
Haud sic magni conditor orbis:
Huic ex alto cuncta tuenti
Nulla terrae mole resistunt,
Non nox atris nubibus obstat,

Quae sint, quae fucrint veniantque
Uno mentis cernit in ictu:
Quem, quia respicit omnia solus,
Verum possis dicere solem.

1. in ips. in... inest et.] ABCRTII. VII. epHQ in bis in. D quib. inest rat. illis et. in. L quib. inest rat. in ips. K quib. in. rat. ipsis etiam inest Cet. omnes. — 4. et effic. om. 1C. — 7. se conserv. Wolf. — 9. conliguntur A. vero om. A. — 10. propria Rtth. a ratione Glar. ceciderunt] ABCDZefgimpQKRtth. Vall. ceciderint RTII. V2. Wolf. LNVa X. Vulp. etc. cecidere Flor. — 13. caligantur. BZeipLNV Rtth. et pern. B. effect. B. — 15. captivae] ABCDetc. Vall. captiva X. Vulp. etc. — 17. παντε. φοφον και παντα κακακουειν Α θεως πανθα. φοφαν και πανθ επακουειν item παντω κραθεος και πανθαπωιει C Pante foran kepante pakuin Graff. cd., omnia videt et omnia audit gl. A, codd. recc. et edd. vett. Cf. Hom. ll. γ, 277. Od. μ, 323.

II. 9. Ordo apud X., Vulp. Helfr. et in p: vv. 9. 11. 10. 12.

— 10. venientque B. —

Tum ego, En, inquam, difficiliore rursus ambiguitate confundor. P. Quaenam, inquit, ista est? lam enim, quibus perturbare, coniecto. B. Nimium, inquam, adversari ac repugnare videtur, praenoscere universa deum et esse ullum libertatis arbitrium. Nam b si cuncta prospicit deus neque falli ullo modo potest, evenire necesse est, quod providentia futurum esse praeviderit. Quare si ab aeterno non facta hominum modo, sed etiam consilia voluntatesque praenoscit, nulla crit arbitrii libertas: neque enim vel factum aliud ul- 10 lum vel quaelibet existere poterit voluntas, nisi quam nescia falli divina providentia praesenserit. aliorsum, quam provisae sunt, detorqueri valent, non iam erit futuri firma praescientia, sed opinio potius incerta: quod de deo credere nefas iudico. Neque 15 enim illam probo rationem, qua se quidam credunt hunc quaestionis nodum posse dissolvere. Aiunt enim non ideo quid esse eventurum, quoniam id providentia futurum esse prospexerit: sed e contrario potius, quoniam quid futurum est, id divinam providentiam latere 20 non posse, eoque modo necessarium hoc in contrariam ralabi partem: neque enim necesse esse contingere, quae providentur, sed necesse esse quae futura sunt, provideri: quasi vero quae cuiusque rei caussa sit, praescientiane futurorum necessitatis, an futurorum ne- 25 cessitas providentiae laboretur. At nos illud demonstrare nitamur, quoquo modo sese habeat ordo caussarum, necessarium esse eventum praescitarum rerum, etiam si praescientia futuris rebus eveniendi necessitatem non videatur inferre. Etenim si quispiam sedeat, 30

III. 1. difficiliore] ABCD difficiliori Cet. omncs. — 2. ista om.

1C. est ista ZHKLα ista est inq. D. — 3. perturbere HK Vall. —

9. sed om. D. voluptatesque (bts) A. — 12. div. prov.] ABC[D]

prov. div. Cet. omnes. — 13. si aliors.] ABCDRT11. V11.ZefpHKet.

Wolf. si res al. gim X. etc. provisa Ze Vα Wolf. — 15. cred. nef.]

ABC[D] ZeHKQα Wolf. Vall. nef. cred. Cet. omn. Nec D. —

16. cred. om. 1C. — 18. non esse ideo Vall. absolvere A. event.

esse A non esse ev. C. quod C. — 21. posse] Cdd. omnes,

HKNQα Wolf. Vall. possit V X. Vulp. etc. posset L non posse

lat. D. nec. h.] ABCDZHKQ Vall. nec. est Cet. X. Vulp. sqq.

23. nec. esse] AB[D] ZHKQα Vall. nec. est Cet. X. Vulp. sqq.

23. nec. esse] A2BCDZHKNQ Glar. Vall. nec. esse é 1B nec.

est Cet. sint Vall. sunt Cet. omn. — 24. cuius rei DCZeHKα. —

25. necessitas ZH necessitas sit LNVα Wolf. necessitas caussa

Wolf. — 26. At non BCZV2. T11. etc. Wolf. at non D ac nnnc

R ac n' craso c A at nos X. etc. — 27. quoquoquo D. — 29. scientia C. —

opinionem quae eum sedere coniectat, veram esse necesse est: atque e converso rursus, si de quopiam vera sit opinio, quoniam sedet, eum sedere necesse est. In utroque igitur necessitas inest: in hoc quidem se-6 dendi, at vero in altero veritatis. Sed non idcirco quisque sedet, quoniam vera est opinio: sed haec potius vera est, quoniam quempiam sedere praecessit. Ita cum caussa veritatis ex altera parte procedat, inest tamen conmunis in utraque necessitas. Similia de pro-10 videntia futurisque rebus ratiocinari patet. Nam etiam si idcirco, quoniam futura sunt, providentur: non vero ideo, quoniam providentur, eveniunt: nihilo minus tamen a deo vel ventura provideri vel provisa necesse est evenire, quod ad perimendam arbitrii libertatem 15 solum satis est. Iam vero quam praeposterum est, ut aeternae praescientiae temporalium rerum eventus caussa esse dicatur? Quid est autem aliud arbitrari. ideo deum futura, quoniam sunt eventura, providere. quam putare quae olim acciderunt, caussam summae 20 illius esse providentiae? Ad haec, sicuti cum quid esse scio, id ipsum esse necesse est: ita cum gaid futurum novi, id ipsum futurum esse necesse est. fit igitur, ut eventus praescitae rei nequeat evitari. Postremo si quid aliquis aliorsum atque sese habet, 25 existimet, id non modo scientia non est, sed est opinio fallax, ab scientiae veritate longe diversa. Quare si quid ita futurum est, ut eius certus ac necessarius non sit eventus, id eventurum esse praesciri qui poterit? Sicut enim scientia ipsa inpermixta est falsi-30 tati: ita id quod ab ea concipitur, esse aliter atque concipitur nequit. Ea namque caussa est, cur mendacio scientia careat, quod se ita rem quamque habere necesse est, uti eam sese habere scientia conprehendit. Quid igitur? quonam modo deus haec incerta 35 futura praenoscit? Nam si inevitabiliter eventura censet, quae etiam non evenire possibile est, fallitur:

<sup>2.</sup> atque]  $ABDsqq.\ Vall.$  at  $X.\ Vulp.\ etc.$  atque...nec. est  $om.\ C.$  contrario rurs.  $HKQ\ Wolf.$  — 6. potius  $om.\ A.$  — 8. procedit D. — 10. patet]  $Codd.\ et\ edd.\ vett.\ omnes,\ oportet\ X.\ etc.$  et sl L. — 13. ab deo venturi C. nec. est ev.] ABCDZegK even. nec. est  $Cet.\ X.\ etc.$  venire eK. — 15. praep. sit A. — 18. deum id. fut. Ag. — 20. esse scientiae D. — 24. quam sesse  $R\ V2.\ fLNV\alpha\ Wolf.$  Glar. sese hab. 1ABC[D?]g sese res hab.  $Cet.\ omn.$  — 28. praescire quis  $1gim\ Rtth.$  — 30. quam conc.  $fpH(non\ K)\ LNV\alpha\ Wolf.$  Glar. — 32. scient. mend. C. — 33. sese iam C. —

quod non sentire modo nefas est, sed etiam voce proferre. At si ita, uti sunt, ea futura esse decernit, ut aeque vel fieri ea vel non fieri posse cognoscat, quae est haec praescientia, quae nihil certum, nihil stabile conprehendit? Aut quid hoc refert vaticinio illo ri- 5 diculo Tiresiae? Quidquid dicam, aut erit, aut non. Quid etiam divina providentia humana opinione praestiterit, si uti homines incerta iudicat, quorum est incertus eventus? Quod si apud illum rerum omnium certissimum fontem nihil incerti esse potest, certus 10 eorum est eventus, quae futura firmiter ille praescierit. Quare nulla est humanis consiliis actionibusque libertas, quas divina mens sine falsitatis errore cuncta prospiciens ad unum adligat et constringit eventum. Quo semel recepto quantus occasus humanarum rerum 15 consequatur, liquet. Frustra enim bonis malisque praemia poenaeve proponuntur, quae nullus meruit liber ac voluntarius motus animorum. Idque omnium videbitur iniquissimum, quod nunc aequissimum iudicatur, vel puniri inprobos vel remunerari probos: quos ad 20 alterutrum non propria mittit voluntas, sed futuri cogit certa necessitas. Nec vitia igitur nec virtutes quidquam fuerint, sed omnium meritorum potius mixta atque indiscreta confusio. Quo nihil sceleratius excogitari potest, cum ex providentia rerum omnis ordo 25 ducatur nihilque consiliis liceat humanis, fit, ut vitia quoque nostra ad bonorum omnium referantur auctorem. Igitur nec sperandi aliquid nec deprecandi ulla ratio est. Quid enim vel speret quisquam vel etiam deprecetur, quando optanda omnia series indeflexa con- 30 nectit? Aufertur igitur unicum illud inter homines deumque conmercium, sperandi scilicet ac deprecandi.

1. non sent. modo] ABC[D]ZepHKQ Wolf. sent. non modo Cet. X. etc. — 2. ita uti s. ea] ADm ita uti s. ita ea BCZef[i?] pHetc. Wolf. uti sunt ita ea X. etc. ita sunt uti ita g. esse om. B. — 5. refert Gl. A: distat, differt coni. Bentlei. ad Hor. Serm. II., 5, 59. Cf. II, 3. p. 25, 7. — 6. an non 1A, cf. Hor. l. l. — 7. humanae opinioni Vall. coni. — 8. sicuti C. — 9. inc. est ev. C. — 10. inc. etiam pot. C. — 11. est eor. A. — 15. humanorum [om. rer.] C rerum om. X. — 16. consequitur A. — 17. proponentur Wolf. metuit X. u n d e? — 18. omn. rerum vid. A. — 20. remunerare DL. — 21. propria om. D. — 24. Quo] ABC[D]ZegimpL quoque fHKN QVa X. etc. — 26. cumque nihil Rtth. lic. cons. ZfLNVa. — 27. quoque] ABCDgK Vall. quoque om. II quaeque Cet. omn. — 29. quisque ABCDZefgetc. quisquam [V2.?] X. ctc. — 30. ind. ser. LNVa. — 31. Aufertur] A2B2CZ auferatur e auferetur Cet. omn. llum α id ep. — 32. et deprec. gLNV. —

Si quidem iustae humilitatis pretio inaestimabilem vicem divinae gratiae promeremur: qui solus modus est, quo cum deo conloqui homines posse videantur, illique inaccessae luci prius quoque quam inpetrent, 5 ipsa supplicandi ratione coniungi: quae si recepta futurorum necessitate nihil virium habere credantur, quid erit, quo summo illi rerum principi connecti atque adhaerere possimus? Quare necesse erit humanum genus, uti paullo ante cantabas, disseptum atque 10 disiunctum suo fonte fatiscero.

III. Quaenam discors foedera rerum Caussa resolvit? quis tanta deus Veris statuit bella duobus, Ut, quae carptim singula constent, Б Eadem nolint mixta lugari? An nulla est discordia veris, Semperque sibi certa cohaerent? Sed mens caecis obruta membris Nequit oppressi luminis igne 10 Rerum tenues noscere nexus. Sed our tanto flagrat amore Veri tectas reperire notas? Scitne, quod adpetit anxia nosse? Sed quis nota scire laborat? 15 At si nescit, quid caeca petit? Quis enim quidquam nescius optet, Aut quis valeat nescita sequi? Quove inveniat, quisve repertam Queat ignarus noscere formam? An cum mentem cerneret altam, 20 Pariter summam et singula norat? Nunc membrorum condita nube Non in totum est oblita sui, Summamque tenet singula perdens. Igitur quisquis vera requirit, 25 Neutro est habitu: nam neque novit, Nec penitus tamen omnia nescit:

1. inextim. B. - 3. est om. D. - 4. inaccessibili pL - 8. haerere A Wolf. cohaer. e inhaer. p. -

III. 4. utque BZep. constant Vall. Cally. — 14. quis . . . scire] Codd. et edd. vett. omn. Vall. quid . . . rescire X. Vulp. etc. quis . . . resc. Weber. — 15. at ] ABCDefgHetc. Vall. ac im Helm. 1. 3. aut Helm. 2. Leys. et X. Vulp. etc. — 18. quis rep. ABCDZfgHetc. quisque emp quisve [i?] X. etc. —

Sed, quam retinens meminit, summam Consulit alte visa retractans, Ut servatis queat oblitas Addere partes.

30

IV. Tum illa, Vetus, inquit, haec est de providentia querela, Marcoque Tullio, cum divinationem distribuit, vehementer agitata tibique ipsi res diu prorsus multumque quaesita: sed haud quaquam ab ullo vestrum hactenus satis diligenter ac firmiter expedita. 5 Cuius caliginis caussa est, quod humanae ratiocinationis motus ad divinae praescientiae simplicitatem non potest admoveri, quae si ullo modo cogitari queat, nihil prorsus relinquetur ambigui: quod ita demum patefacere atque expedire temptabo, si prius ea quibus 10 moveris, expendero. Quaero enim, cur illam solventium rationem minus efficacem putes; quae quia praescientiam non esse futuris rebus caussam necessitatis existimat, nihil inpediri praescientia arbitrii libertatem putat. Num enim tu aliunde argumentum futu- 15 rorum necessitatis trahis, nisi quod ea quae praesciuntur, non evenire non possunt? Si igitur praenotio nullam futuris rebus adicit necessitatem, quod tu etiam paullo ante fatebare; quid est, quod voluntarii exitus rerum ad certum cogantur eventum? Etenim positionis gratia, ut quid consequatur advertas, statuamus nullam esse praescientiam. Num igitur, quantum ad hoc attinet, quae ex arbitrio vemunt, ad necessitatem coguntur? B. Minime. P. Statuamus iterum esse, sed nihil rebus necessitatis inlungere: manebit, ut opinor, 25 eadem voluntatis integra atque absoluta libertas. Sed praescientia, inquies, tametsi futuris eveniendi necessitas non est, signum tamen est, necessario ea esse ventura. Hoc igitur modo, etiam si praecognitio non fuisset, necessarios futurorum exitus esse constaret. 30 Omne etenim signum, tantum quid sit, ostendit, non

#### S1. Dedere part. Bern. cd. -

IV. 1. Tum illa enim B. - 2. Marcoque] BCDegimHKQ Vall. meoque Marco A a Marcoque ZpLNa a Martio quoque f a Marco VX. Vulp. etc. (f. De divin. II, 60 etc. — 4. quam ab B. — 6. caussa cal. B. — 10. ea om. C. — 11. expendero] ABUDZfmHKLNQa Bern. cd., Vall. expediero et VX. Vulp. etc. expedio yp. enim om. 1B. — 14. non iuped. L. — 23. veniunt] AUD R V2. T11. ytm ven. om. Z even. Cet. omnes.. — 26. absolutaque A. — 27. fut. rebus Strangedd. — Sitzm. cdd. -

bile vel imaginabile est, id universum esse non posse: aut igitur rationis verum esse iudicium nec quidquam esse sensibile, aut quoniam sibi notum sit plura sensibus et imaginationi esse subiecta, inanem conceptio-5 nem esse rationis, quae quod sensibile sit ac sir gulare, quasi quiddam universale consideret. Ad haec, si ratio contra respondeat se quidem et quod sensibile et quod imaginabile sit in universitatis ratione conspicere: illa vero ad universitatis cognitionem adspi-10 rare non posse, quoniam eorum notio corporales figuras non possit excedere: de rerum vero cognitione, firmiori potius perfectiorique iudicio esse credendum. In huiusmodi igitur lite nos, quibus tam ratiocinandi quam imaginandi etiam sentiendique vis inest, nonne 15 rationis potius caussam probaremus? Simile est, quod humana ratio divinam intellegentiam futura, nisi ut ipsa cognoscit, non putat intueri. Nam ita disseris, si qua certos ac necessarios habere non videantur eventus, ea certo eventura praesciri nequeunt. Harum 20 igitur rerum nulla est praescientia, quam si etiam in his esse credamus, nihil erit quod non ex necessitate proveniat. Si igitur, uti rationis participes sumus, ita divinae iudicium mentis habere possemus, sicut imaginationem sensumque rationi cedere oportere iudica-25 vimus, sic divinae sese menti humanam submittere rationem instissimum censeremus. Quare in illius summae intellegentiae cacumen, si possumus, erigamur: illic enim ratio videbit, quod in se non potest intueri, id autem est, quonam modo etiam quae certos ex tus 30 non habent, certa tamen videat ac definita praenotio, neque id sit opinio, sed summae potius scientiae nullis terminis inclusa simplicitas.

# V. Quam variis terras animalia permeant figuris! Namque alia extento sunt corpore pulveremque verrunt,

<sup>1.</sup> potest Rtth. Helfr. posse Cet.omn. — 6. quiddam ADVI. TII. Vall. quoddam Cet.omn. considerat AC[D?]TII. considerat II considerat II considerat II considerat II. vero II. II considerat II. II considerate II considerate II. II considerate II considerate II. II considerate I

V. 1. O quam i. - 2. vertunt Cimp. -

Continuumque trahunt vi pectoris incitata sulcum: Sunt quibus alarum levitas vaga verberetque ventos, Et liquido longi spatia aetheris enatet volatu: Haec pressisse solo vestigia gressibusque gaudent, Vel virides campos transmittere vel subire silvas. Quae variis videas licet omnia discrepare formis, Prona tamen facies hebetes valet ingravare sensus. Unica gens hominum celsum levat altius cacumen, Atque levis recto stat corpore despicitque terras. Haec, nisi terrenus male desipis, admonet figura, Qui recto caelum vultu petis exerisque frontem, In sublime feras animum quoque, ne gravata pessum Inferior sidat mens corpore celsius levato.

13

10

5

VI. Quoniam igitur, uti paullo ante monstratum est, omne quod scitur, non ex sua sed ex conprehendentium natura cognoscitur, intueamur nunc quantum fas est, quis sit divinae substantiae status, ut quaenam etiam scientia eius sit, possimus agnoscére. 5 Deum igitur aeternum esse cunctorum ratione degentium conmune iudicium est. Quid sit igitur aeternitas consideremus. Haec enim nobis naturam pariter divinam scientiamque patefacit. Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio, quod 10 ex conlatione temporalium clarius liquet. Nam quidquid vivit in tempore, id praesens a praeteritis in futura procedit: nihilque est in tempore constitutum. quod totum vitae suae spatium pariter possit amplecti. Sed crastinum quidem nondum adprehendit, hesternum 13 vero iam perdidit: in hodierna quoque vita non amplius vivitis, quam in illo mobili transitorioque mo-mento. Quod igitur temporis patitur conditionem, licet illud, sicuti de mundo censuit Aristoteles, nec coeperit unquam esse nec desinat, vitaque eius cum tem- 20 poris infinitate tendatur, nondum tamen tale est, ut aeternum esse iure credatur. Non enim totum simul,

<sup>4.</sup> Sint D.— 6. que om. Cg. gaudeant B.— 7. transcurrere Cd. Martisburg. ap. Cort. ad Luc. VII, 213.— 10. celsum om. C. - 11. leves A. - 13. erigisque Helm. 3. Vinc. Bell. sp. h. XXII, 20.

VI. 5. sit eius C.-7. aetern. ig. A.-8. nat. nob. Vall.-9. patefacit]  $AC[D?]VII.eftHNQV\alpha$  patefacit TII.ZKL patefaciet gpWolf. patefacerit BRmX.etc.-12. praeterito A.-13. praeced. C. in temp. est A.-14. ultimum vitae LN.-16. perdid. iam Cg.-19. sicuti] ACD sicut Cet. Aristotiles BC.-21. adfinit. C infirmitate L.-16. infirmitate L. -

infinitae licet vitae spatium conprehendit atque conplectitur, sed futura nondum transacta iam non habet. Quod igitur interminabilis vitae plenitudinem totam pariter conprehendit ac possidet, cui neque futuri quid-5 quam absit nec praeteriti fluxerit, id aeternum esse iure perhibetur: idque necesse est, et sui conpos praesens sibi semper adsistere et infinitatem mobilis temporis habere praesentem. Unde non recte quidam, qui cum audiunt visum Platoni, mundum hunc nec 10 habuisse initium temporis nec habiturum esse defectum, hoc modo conditori conditum mundum fieri coaeternum putant. Aliud est enim per interminabilem duci vitam, quod mundo Plato tribuit, aliud interminabilis vitae totam pariter conplexam esse praesentiam, quod 15 divinae mentis proprium esse manifestum est. Neque enim deus conditis rebus antiquior videri debet temporis quantitate, sed simplicis potius proprietate naturae. Hunc enim vitae inmobilis praesentarium statum infinitus ille temporalium rerum motus imitatur, cumque 20 eum effingere atque aequare non possit, ex inmobilitate deficit in motum, ex simplicitate praesentiae decrescit in infinitam futuri ac praeteriti quantitatem: et, cum totam pariter vitae suae plenitudinem nequeat possidere, hoc ipso, quod aliquo modo numquam esse 25 desinit, illud quod inplere atque exprimere non potest, aliquatenus videtur aemulari adligans se ad qualemcumque praesentiam huius exigui volucrisque momenti: quae, quoniam manentis illius praesentiae quamdam gestat imaginem, quibuscumque contigerit, id praestat 30 ut esse videantur. Quoniam vero manere non potuit, infinitum temporis iter adripuit: eoque modo factum est, ut continuaret eundo vitam, cuius plenitudinem conplecti non valuit permanendo. Itaque si digna rebus nomina velimus inponere Platonem sequentes, 35 deum quidem aeternum, mundum vero dicamus esse perpetuum. Quoniam igitur omne iudicium secundum

<sup>2.</sup> iam transacta B iam om. A. — 4. possid. ac conpr. D. quidquid  $LNV\alpha$ . — 5. id om. A hic act. N hoc act. Wolf. — 6. ut sui eg Helfr. et Cet. omn. sibi om. B. — 8. quid. non recte  $DfpLNV\alpha$  Wolf. Glar. quidan om. B non recte quid. Cet. omn. — 10. non hab. Cgp. — 15. Neque deus BDZefgipHugq. X. Vulp. etc. neque enim A neq. enim deus CmVall. — 16. tenporis om. Helfr. [?] — 18. praesentiarum  $\alpha$  praesentiarium Helfr. potentiarium stat. Glar. — 21. ex simpl.] ABC[D?]Vall. et ex simpl. Cet. omn. — 24. hoc ipsoque HQ. — 25. poterit DWolf. — 29. gestat] Codd. et edd. vett. omn., Vall. gestet X. Vulp. etc. — 32. vit. cont. eundo A cont. vit. eundo LNV. — 33. igitur A. —

sui naturam, quae sibi subiecta sunt, conprehendit: est autem deo semper aeternus ac praesentarius status: scientia quoque eius omnem temporis supergressa motionem in suae manet simplicitate praesentiae, infinitaque praeteriti ac futuri spatia conplectens omnia 5 quasi iam gerantur in sua simplici cognitione considerat. Itaque si praesentiam pensare velis, qua cuncta dinoscit, non esse praescientiam quasi futuri, sed scientiam nunquam deficientis instantiae rectius aestimabis. Unde non praevidentia, sed providentia po- 10 tius dicitur, quod porro a rebus infimis constituta, quasi ab excelso rerum cacumine cuncta prospiciat. Quid igitur postulas, ut necessaria fiant, quae divino lumine lustrentur, cum ne homines quidem necessaria faciant esse, quae videant? Num enim quae praesen- 15 tia cernis, aliquam eis necessitatem tuus addit intuitus? B. Minime. P. Atqui si est divini humanique praesentis digna conlatio, uti vos vestro hoc temporario praesenti quaedam videtis, ita ille omnia suo cernit aeterno. Quare haec divina praenotio naturam 20 rerum proprietatemque non mutat, taliaque apud se praesentia spectat, qualia in tempore olim futura provenient: nec rerum iúdicia confundit unoque suae mentis intuitu tam necessarie, quam non necessarie ventura dinoscit. Sicuti vos cum pariter ambulare in 25 terra hominem et oriri in caelo solem videtis, quamquam simul utrumque conspectum, tamen discernitis, et hoc voluntarium, illud esse necessarium iudicatis. Ita igitur cuneta despiciens divinus intuitus qualitatem terum minime perturbat, apud se quidem praesentium, 30 ad conditionem vero temporis futurarum. Quo fit, ut hoc non sit opinio, sed veritate potius nixa cognitio, cum extiturum quid esse cognoscit, quod idem existendi necessitate carere non nesciat. Hic si dicas, quod

<sup>2.</sup> deo semper deo C. — . sui Cp. simplicitatis praesentia A. — 6. generantur Ap. — 7. praesentiam (bis) ABC[D] praescient Cet. omn. praesent. pens. Vall. quae AQGlar. — 11. dic. eo quod . . infimis reb. C. — 12. cacumini C. — 14. nec B. — 15. ea quae vid. ZQ. — 16. eis om. C. — 17. div. et hum: A. — 22. spectat om. 1B. proveniant HQe. — 24. necessarie ] BDRV2.  $T_{11}.$  Zefgetc. Vall. necessarie (bis) C necessaria quam non necessarie A necessario A. Vulp. etc. — 26. hom. et] Codd: met et etd. vett. omn. A. etc. hom. conspicitis et Sitzmunt vedd., Helfr. solem in coelo C. — 27. sit simul  $LNV\alpha$  Wolf. — 32. hoc ABC[D?] IpHKQ Vall. haec Cet. omn. nexa Ap. — 33. extaturum ABC[D]gHKQ extitur. Cet. omn. aliquid C. quod quidem LN. —

eventurum deus videt, id non evenire non posse: quod autem non potest non evenire, id ex necessitate contingere, meque ad hoc nomen necessitatis adstringas: fatebor rem quidem solidissimae veritatis, sed cui vix 5 aliquis nisi divini speculator accesserit. Respondebo namque idem futurum, cum ad divinam notionem refertur, necessarium: cum vero in sua natura perpenditur, liberum prorsus atque absolutum videri. Duae sunt etenim necessitates, simplex una, veluti quod ne-10 cesse est, omnes homines esse mortales; altera conditionis, ut si aliquem ambulare scias, eum ambulare necesse est. Quod enim quisque novit, id esse aliter ac notum est, nequit, sed haec conditio minime secum illam simplicem trahit. Hanc enim necessitatem non 15 propria facit natura, sed conditionis adiectio enim necessitas cogit incedere voluntate gradientem, quamvis eum tum, cum graditur, incedere necessarium sit. Eodem igitur modo, si quid providentia praesens videt, id esse necesse est, tametsi nullam naturae ha-20 beat necessitatem. Atqui deus ea futura, quae ex arbitrii libertate proveniunt, praesentia contuetur. igitur ad intuitum relata divinum, necessaria fiunt per conditionem divinae notionis: per se vero considerata ab absoluta naturae suae libertate non desinunt. Fient 25 igitur procul dubio cuncta, quae futura deus esse praenoscit, sed eorum quaedam de libero proficiscuntur arbitrio: quae quamvis eveniant, existendo tamen naturam propriam non amittunt, quia prius quam fierent, etiam non evenire potuissent. Quid igitur refert 30 non esse necessaria, cum propter divinae scientiae conditionem modis omnibus necessitatis instar eve niant? Hoc scilicet, quod ea quae paullo ante proposui, sol oriens et gradiens homo, quae dum fiunt, non fieri non possunt: eorum tamen unum prius quo-

<sup>1.</sup> id n. even. bis script. in C id om. Wolf. — 3. neque gp Helfr. — 4. rem quid.] ABC[D]ZefgpHKQVa Wolf. Vall. quid. rem imLNX. Vulp. etc. vix] non c. gl. vix B. — 9. enim fLNVa.—11. si ont. gl. aliq. hominem amb. Tl. — 13. quan not. iWolf. — 16. voluntate] ABCDZefgmpHsqq. Wolf. voluntarie i X. etc. — 17. tum] ABCDRV1. ZfHKQa tum om. i tunc eg tamen mpLNX. etc. — 18. igitur om. 1B, ergo 2. — 19. hab. naturae fVX. habe nat. Helfr. nat. habeat Cet. omn. — 21. providentia cont. AC.—24. ab om. ABC[D?] gp. desistunt Glar. Fient] ACDZgHKQa Wolf. Vall. fiunt Befetc. X. Vulp. etc. — 25. esse om. A.—28. nat. propr.] ABCDegpHKQa propr. nat. Cet. omn. quia] A1BCD fimpWolf. X. Vulp. etc. qua e, Tr1. que (—quae) 2BZgHsqq. Vall.—31. evenient Ap eveniet BHKQ.—32. Ac scil. B. posui T1.—

que quam fieret, necesse erat existere: alterum vero Ita etiam quae praesentia deus habet, dubio procul existent: sed corum hoc quidem de rerum necessitate descendit, illud vero de potestate facientium. Haud igitur iniuria diximus haec, si ad divinam no- 5 titiam referantur, necessaria, si per se considerentur, necessitatis esse nexibus absoluta: sicuti omne quod sensibus patet, si ad rationem referas, universale est, si ad se ipsum respicias, singulare. Sed si in mea, inquies, potestate situm est mutare propositum, eva- 10 cuabo providentiam, cum, quae illa praenoscit, forte mutavero. Respondebo: propositum te quidem tuum posse deflectere, sed quoniam et id te posse, et an facias quove convertas, praesens providentiae veritas intuetur, divinam te praescientiam non posse vitare, 15 sicuti praesentis oculi effugere non possis intuitum, quamvis te in varias actiones libera voluntate conver-Quid igitur inquies? Ex meane dispositione scientia divina mutabitur, ut cum ego nunc hoc, nunc aliud velim, illa quoque noscendi vices alternare vi- 20 deatur? B. Minime. P. Omne namque futurum divinus praecurrit intuitus, et ad praesentiam propriae cognitionis retorquet ac revocat: nec alternat, ut aestimas, nunc hoc, nunc illud praenoscendi vices, sed uno ictu mutationes tuas manens praevenit atque comple- 25 ctitur. Quam conprehendi omnia visendique praesentiam, non ex futurarum proventu rerum, sed ex propria deus simplicitate sortitus est. Ex quo illud quoque resolvitur, quod paullo ante posnisti, indignum esse, si scientiae dei caussam futura nostra praestare 30 Haec enim scientiae vis praesentaria nodicantur. tione cuncta conplectens, rebus modum omnibus insa constituit, nihil vero posterioribus debet. Quae cum

2. dubio proc.] ACD Vall. proc. dub. Cet. omn. — 3. existent] A1BC[D?]g existimet K existent fmp existent Cet. omn. — 9. ipsam Bg ipsa DNVα. sed si inq. LNWolf. — 11. cumque ABCeg. — 12. tuum te quid. posse Ag. — 15. praescientiam] ADT1. V11. ZefgimpHKNQVα X. etc. praesentiam BCRT2. L. — 17. convertas fNVα Wolf. Glar. — 20. aliud] ABCDV2. T11. ZefimpHKLQV Wolf. al. om. g illud Nα X. etc. — 23. cognationis X. [unde?] cogitationis g conditionis C. retorqueat at revocet Rtth. Verba quae sequentur desunt in B. ut exist. ACDgpHKQVall. ut tu exist. Cet. omn. estimas ACefpHKQ. — 24. vice ACDR V11. T11. egpHKQ vices Cet. omn. — 29. solvitur HLNQc Wolf. Glar. — 31. elus praes. T2. — 32. cuncta prospiciens vel conpl. R. reb. mod. oma.] ACepHKQ reb. omn. mod. Cet. omn. — 58. dedit post. T2. —

ita sint, manet intemerata mortalibus arbitrii libertas, nec iniquae leges solutis omni necessitate voluntatibus praemia poenasque proponunt. Manet etiam spectator desuper cunctorum praescius deus, visionisque eius praesens semper aeternitas cum nostrorum actuum futura qualitate concurrit, bonis praemia, malis supplicia dispensans. Nec frustra sunt in deo positae spes precesque, quae cum rectae sint, inefficaces esse non possunt. Aversamini igitur vitia, colite virtutes, ad rectas spes animum sublevate, humiles preces in excelsa porrigite: magna vobis est, si dissimulare non vultis, necessitas indicta probitatis, cum ante oculos agitis iudicis cuncta cernentis.

4. deus praesc. C. — 8. receptae sint T1. sunt Vall. — 11. est em. D, Vinc. Bell. d. V, 39. VI, 35. et h. XXII, 20. magn. est vob. g magn. insuper vob. i. — 12. indita V2. L indictae eg ind. est nec. prob. Vinc. ll. ll. probitas A. agatis L. — Explicit lib. boetii. C. cern. Amen. Eplic. lib. V. boetii. Deo gratias. g. cern. Finis omnium librorum bohecii f. —

# ADNOTATIONES.

## AD LIBRUM PRIMUM.

Carm. I. v. 2. Debilis hou coni. Barth. (Advers, XXIV, 15.), sed bene Notker. interpretatur: Tie mih êr lêrton io cunda carmina, tiê lêrent mîh nû flebilia. — V. 8. solantur/ Sententia: Camoenae quae mihi juveni olim gloria fuerunt, nunc me senem solantur. Male igitur distinxit Vall.: rigant. Has ... iter; Gloria ... iuventae! Solantur legerunt etiam Notk. et Max. Planudes, quorum ille vertit: Er vvåren sie gûollichi mînero iûgende, nû trôstent sie mih alten mînero misseskihte, hic: ⊿όξα δ' έμῆς νεότητος έϋπραγέος πάρος οὖσαι, νῦν παραμυθεῦνται γήραϊ δυστυχίην. Cf. de hac scriptura Fr. Lindemann. Sel. e poett. latin. carm. Part. II, p. 118, - Post versum octavum in Barthii atque in pessimis Zwickav. (et in f et in eo, cuius var. lect. ad h, carm. in programm. [cf. Prolegom.] adnotavit Henr. Lindemann.) codd. hoc Ovidii (Ep. ex Ponto I, 4, 19, 20,) distichan insertum est:

Me quoque debilitat series inmensa malorum, Ante meum tempus cogor et esse senex.

v. 15. Eheu] Burmann. ad Antholog. lat. Tom. I. p. 579. heu heu, quod in antiquo [?] suo cod. invenit, legi vult, eique adsentitur Fr. Lindemann. l. l., sed minus recte, Particulam enim eheu et in initio (cf. Hor. Epod. XV, 23. Virg. Ecl. II, 58. III, 100., vd. Val. Prob. institut. gramm. p. 1450.) et sub finem hexametri (cf. Hor. Sat. I, 3, 66. II, 3, 136. Sil. Ital. XI, 212. Anthol. lat. IV, 161, 3.

IV, 223, s. f. ed. Burm.) praesertim sequente quam poni, satis constat, vd. Hand. Tursell. II, p. 359. Hauthal.. ad Pers. Satir. V. 137. et  $\Gamma - \nu$  in Seebod. bibl. crit. a. 1823. p. 1103., qui de locis Horatianis, quos alio loco tractabo, multa disseruit. Ceterum observandum est, in antiquis (sec. X - XII.) codd. (vd. Broukh. ad Propert. II, 19, 22. Oudendorp. ad Apul. Met. p. 533. Peerlk. ad Hor. Od. p. 80.), non modo Horatii, sed etiam aliorum poetarum libris mstis in arsi versuum dactylicorum plerumque eam inveniri, nunquam in thesi (vd. Prop. III, 24, 36. Lachm., Ovid. Trist. V, 7, 20. lege: Vivit in his heu heu etc., nam illud Naso interpretatio est, nec vulgata lectio igitur loco convenire videtur), neque litteram e, si clidatur, locum habere (Catull. LXXVII, 6, 7. p. 68, 6: Eripuisti heu heu - Vitae heu heu). In aliquot codd. praesertim in vers. initio nonnunquam heu pro eheu scriptum extare non est, quod moneam, vd. infra III, carm. 8, 1.; codd. autem recentiores fere ubique heu heu exhibent, quo factum, ut in omnibus Tibulli, cuius poetae veteres usque ad hoc tempus non esse repertos notum est, editionibus hae voces his locis ab intpp. receptae sint: I, 4, 81. II, 5, 108. 6, 31. quanquam, quin exemplum ceterorum eiusdem seculi poetarum secutus Tibullus in arsi versuum altera particula usus sit, non dubito. Grammatici veteres de his particulis nihil certi tradunt, plurimorum enim sententia: heu heu in syllaba producta, eheu in correpta tantum a poetis usurpatum esse, multos VV. DD. in errores deduxit, cf. Weber. ad Virg. Eclog. II, 58. qui hoc discrimine servato multos versus paullo calidius mutavit. Haec autem Papiae verba a Burm. (Anth. I, p. 579.) adlata: Heu heu interiectio dolentis, dysyllabum: utramque productam ponit Boethius' corrupta et eheu emendandum esse, quis est, qui non videat? - v. 13. nec se placet etiam Barthio l. l. -

Cap. I. p. 2, 1. tacit. ipse mecum legit A, bene, cf. Sal. Cat. XXXII, 2. multa ipse secum volvens, LII, 2. sententias nonnullorum ipse mecum reputo, & Iug. LXII, 9.; quem verborum ordinem Kritzio et Orell. improban-

tibus ex optimis et antiquissimis codd. recepit Gerlach. Apud Ciceron. vero verborum collocatio mec. ipse etc. frequentior altera esse videtur, vd. de Nat. Deor. III, 1, 1. de Fin. II, 23, 76. Cum initio huius capitis cf. Mart. Capell. I, 2. — 2. signarem] Sic bene codd. antiquissimi pro vulgata designar., sign. enim alqd stili officio nihil aliud significat, nisi litteris alqd mandare; num compositum hac verborum coniunctione dicatur, dubito; cf. de usu verbi design. Schmid. ad Hor. Epist. I, 5, 16., Quinctil. IV, 1, 2. (II, 14, 1.) Cassiod. Var. I, 10.: appellatione signare. Composita autem et simplicia in hoc Boethii libello saepius inter se permutata sunt, ob eamque caussam optimos libros mstos secuti haec simplicia restituimus IV, 6. p. 93, 1. signata; I, 2. p. 5, 1. cognoverit, ubi recognoverit Vulp. placuit; II, 1. in. et V, 1. p. 97, 2. orsa, quod verbum apud seriores scriptores haud raro legitur, vd. Mart. Capell. I, 20 etc.; III, 9. p. 56, 15. vestiganda cf. III, carm. II, 1. ib. Sitzm., Cassiod. V, 14; IV, 4. p. 84, 9. trusisti, ubi detrusisti e codd. et edd. sec. XV. ab omnibus editoribus receptum erat; IV, 6. p. 88, 17. nectit, quod Helfr, in connectit depravavit, rel. Haec quae sequuntur verba, quoniam solum cod. A auctoritate nituntur, textui non inscruimus, sed hic defendere conamur: II, 5. p. 30, 7., ubi miror praecedenti mirari bene convenit, et IV, 3. p. 78, 21. petatur, quod cum adpetatur nonnunquam confusum est, vd. III, 8. p. 53, 1. De compositis, quae scriptori vindicavimus, haec sola proponimus: I, 3. p. 6, 10. de-· trah. vd. v. 20.; et I, 4. p. 9, 9. reservav., quam vocem non latinam Pulmannus, Vulpius aliique iniuste dampnaverunt; sed cf. Cic. pro Milon. XXXI, 87.

p. 2, 11. indissolubili mater.] Quae scriptura, quam vett. edd. omnes prachent (num Tri. et R: indissolubilique quaeritur,  $V\alpha$  et Bosii fragm. que omittunt), haud dubie vera est. Solet enim Boethius et in gradatione et fere ubique, si tria, quatuor etc. verba afferuntur, particulam copulativam que (et) aut omittere aut ultimum cum voce ac (atque) adnectere, cf. III, 12. p. 67, 11. IV, 6.

p. 88, 6. 20. Comment. in Cic. Top. p. 287, 6. (Baiter.) ex toto, ex partibus. ex nota, ex affectis loci, quapropter emendavimus I, 4. p. 8, 21. perpetrata, quoniam ibi gradatio est. Vallin. verbum que addidit III, 2. p. 44, 6. suffic... laetitiamque, quia praecedit voluptatesque, sed fortasse ex antecedente eaque in hune versum irrepsit particula copulativa. Equidem delerem illam, nisi item III, 9. p. 56, 24. contra Boethii quidem consuetudinem additam invenissem, quamvis hoc loco siva e praecedentibus sive e sequentibus versibus excidere potuerit. — p. 2, 24. gerebat, quod legitur in A, forri potest, vd. Sen. Hipp. 324., nisi originem duxit e ferebat, cf. Mart. Capell. I, 7. ih. Kopp.

p. 3, 8. innutritum attigistis male retinuerunt interpp. recentissimi, etiam Londinensis (a. 1823.), quamquam est figura aposiopesis a Grammaticis nominata, qua ne optimi quidem scriptores abstinuerunt, cl. Drakenb. ad. Liv. I, 7, 2. XXII, 39, 16. et Feldhügel. in Jahn. Archiv. 1842. 2, p. 298. ubi locos omnes, in quibus Cicero hoc dicendi genere utitur, collegit. Barth. (Advers. XX, 14.) contulit: Virg. Aen. I, 202. Quos ego, sed-, Val. Flacc. Argon. I, 202. Illum ego etc. - Enutritum defendit V. quidam D. in Miscellan. Observat. Tom. VI, p. 554. conferens: Plin. h. n. IX, 37. et Vellei. II, 94, ubi innutritum scribendum esse intpp. iam docuerunt. - v. 16. explorare tac. coepi Graff. edidit, male; multo melius Notker: Pegónda ih svigendo chiesen, vváz si dára náh tuôn vvólti. - v. 19. hum. maer. deiect. 7 Barth. cod. et ed. Hagenav. 1491. (nisi est error typographicus) om. in. Cave ne ob praecedens defix. in terram lectionem cod. A praeseras: defigere enim oculos in alad (intuitum, etc. I, 3. p. 5, 3.) est nostrum: die augen auf etwas heften. quare defixi oculi starre augen; deiicere autem oculos nostrum; die augen niederschlagen, alterum plerumque stuporis, alterum maeroris, cf. Obbar. ad Hor. Epist. I, 6, 12.

Carm. II. v. 3. λείψας πρός σποτίαν είσι βαθείαν Planud.. n çuius libro msto extremas suisse videtur. — v. 12.

Conprensam in numeris (in A e dittographia litterae m natum), quod etiam Helmstad. 3. praebet, Vall. verbis poetae inscruit. Altera lectio Vaccae verbis ad Lucan. I. 640. (cursus astrorum numeris comprehenditur, unde Boetius [III, carm. 9, 10.]: Tu numeris elem. ligas') confirmatur, qui hunc quoque locum ante oculos habuisse mihi videtur. Comprehendendi verbum cum praepositione in conjunctum num apud veteres in usu fuerit, ambigitur, sed verbis comprehendere aliquid (= enarrare) Cic, ad Attic. XII, 21. Ovid. Met. XIII, 160. Quinctil. VII, 4. et numero ad comprehend. Virg. Georg. II, 104. dixerunt, quare cur hic Boethio et Manil. Aston. I, 828. comprehenditur igne (vulgo igni ex paucis codd.) vindicaverim, nemo me vituperabit. Planud.: ἔσχεν ἄριστα μα-Φείν ψηφοφοφήσας. — v. 14. Asslamina ... sollicitant ... temperat defend. Barth. Advers. XXIII, 10. - v. 18. quis/ Haec scriptura, quam e duobus peioris quidem notae codd. recepi, v. 20. confirmatur, ubi omnes mei quis exhibent; constructio quis spiritus plac. ... quis spirit. dedit, neque quis absolute accipiendum est. De hoc pronom. usu cf. quos laudant Jahn. et Forbig. ad Virg. Eclog. I. 19. Male igitur Planud. vertit: πνεθμα ποδον κινεδ στεφφον δλυμπον, εσπέριος τε (lege εσπερίοις τε) πεσών ύδασιν άστηρ ... τίς δ' ξαρος κιρνών εύπνοον ώρην άνθεσι καὶ ποίοις τὴν χθόνα ποσμεῖ, αὐξομένου δ' ἔτεος τίς μετοπώρω etc.

Cap. II, p. 4, 1. med. inq. temp. est non quer.] Ita ex A cum Vallin. scripsi, sed cum et adverbia magis sive potius in reliquis libris mstis addita videam, et illud non paucis tantum desendatur, sortasse vocibus potius sive magis omissis emendandum est: tempus est quam querelae. Quod dicendi genus multi Sallustii, Ciceronis aliorumque editores his scriptoribus inculcaverunt, ubi particulae servandae sunt, quare hos Sallustii locos a Cortio et Kritzio correctos ex optt. codd. restituo: Catil. VIII, 1. ex libidine magis quam ex vero celebrat; IX, 5. beneficiis quam metri imperium agitabant, ubi Tegerns. Bern. IV. et optimi Leidens. magis agnoscunt; LII, 2. res monet cavere ab illis magis quam quid in illis sta-

tuamus consultare, ubi adverbium ne in uno quidem cod. Observandum enim est, quam verba aliquot sequi, in quibus comparativi vis latet, quapropter in talibus enuntiationibus magis, potius etc. melius omittitur. His concessis tempus est quam idem valet, quod melius est: probare, statuere, velle sequente quam (cf. Tacit. Annal. I, 58. Nep. XIV, 8. Liv. III, 68.) idem, quod malle, praestare quam; augeri quam (Tacit. Ann. III, 17.) idem, quod maiorem fieri etc. Difficiliores ad explanandum hi sunt loci: Tac. Annal, IV, 61.: Excessere insignes viri Asin. Agrippa claris maioribus quam vetutis, ubi ad claris verbum tam neque potius (quod Ramshorn. §. 155. N. 2. placet) intellegas, cf. Annal. III, 8. V, 6; et Cic. de Nat. Deor. III, 25, 64. Aliunde mihi quaerendum, ut et esse deos et quales sint, discere possim, quam quales tu eos esse vis, ubi quam ad aliunde pertinet cf. Phil. II, 22, 53. Vd. de hac dicendi consuetudine, quos afferunt Kritz. ad Sal. Cat. ll. ll. Walther ad Tacit. Annal. I, 57. G. Hermann. de ellipsi p. 188. Rupert. in Indice ad Tacit. opp. III. p. 809.

Cap. III. p. 5, 3. deduxi/ Murmellius edidit diduxi ct adnotat: ,diduc. enim dividere est, aperire; deduc. autem deorsum ducere. Cave ne hic ded. legas, nisi intellegas Boethium in altiore lectuli parte cubantem deduxisse, h. e. deorsum duxisse oculos in Philosophiam ciusdem lectuli extrema in parte considentem.' Sed vulgata lectio sincera est, vd. Ovid. Trist. IV, 2, 61. - p. 5, 4. cuius ... obvers. 7 E consensu optt. meorum librorum mstorum praepositionem in ab omnibus editoribus defensam delevi, quod obversari c. in et Ablat. raro et tum cum de locis sermo est, usurpatur, cf. Cic. Acad. IV, 45, 139. mihi obversatur, Tuscul. II, 22, 52. animo obvers., Liv. XXXV, 11. animis sed prope oculis obv., Liv. XXIX, 24. vagati in urbe obversatique praetorio erant, ubi pauci tantum codd. in praetor. v. II, 36. - v. 9. te alumne/ Animadverti in vett. libris mstis interiectionem o supra substantiva saepius scriptam inveniri, ut vocativus indicarctur. vd. Var. lect. ad III, carm. 9, 22.; delevi igitur eam hic

et II. 2. in.: Quid in hart, the interest of the emonissem, in margine very elicitum essent in the extreme term III. 3, in., ubi in Graff, elicitum terms of the interest of the emonism bus bonne notae codd, forum tables — the recurrence aliquid cum Vall, receptures. Soft then settled the object of the emonism of the except is presented to the emonism of the emonis

p. 6. 17. Accreti, Cl. Log Lier. I in Schaubach. Anaxag. p. 48. — Zenn. Litelier in a Zeno Eleates. Cuits himself research surposed for more tradunt, cf. Diog. Leave. IX. §. 21—16. The Trans. I 22, 52. Nat. Deor. III. 21. 51. Commun. Log on in tormentis necessia. — Le Colo Land. I am a trang. an. cap. 14.. de Serent Line. I in a de Sorano Asiae princis. Then himself.

Carm. IV. v. 5. server | Jan Bar Land Carm. dationem inde a Glaresco mare to a seal of a poetae verba insertertit. sei potem e at age a quod codd, compend a arem from grant a with the Propert, IV, 21, 2 (Little 7) To the other the working spatiosus exigis in ext. (- L Trust 7 & 1 1 1 mil I 114. exigit Hebrus crass. Pault ve ve as amon Boul Buildsory feltrery freiter putly element & . .... ferus quod eilen Litz tetente tun gimt some saepissime решинации от ция во шина и мени quemdam e Senen Hoppel & fell at vereim im Jarentin., qui recte v. 122 munt. une u monte condari licet: inam's fare farte formine gen me. sus. - v. 13. Ne. 12140 man a com famo, a 120. (16.) extat. recession with the rooms cause aut nec usury atte get en 10 to the unend ration a xit Wagner, in Pratt Tor 1 2. auf ummann e (vd. Not. ad II. 1. . . 1.101 minoester cum Planner prite Gost, ti, brt zi ilkr, elekti, bywe welporton

ovos, cum esne de il ma quina vant de

venerim. In cod. Ioan. Caesarii (vd. Murmell. ad h. l.) scriptum erat: ἤ προς λύραν δνος τελεῖς an es asinus ad tyram. Cf. de hoc proverbio Erasmi Adag. p. 143. ed. Basil. — Pro ἐξανδα sqq. Rud. Agricola ἐξομολογήσαι τί σέ λνπεῖ confitere quid te contristet (vd. Murmell. ib.) —

p. 8, 18. Conigastum] Eumdem esse Cunigastum, ad quem Cassiodori Epist. VIII, 28. data sit, Vall. bene docuit. De Triguilla nihil certi constat. Notker: Vvão ófte ih conigaste demo gotho dánne er ánavártota vvéichero mánno gûot. Vvão diccho ne stîcz ih ten fálenzcrâven triguillen ába sînemo únrehte, dés ér begúnnen hábeta, únde ióh fólletân hábeta. — p. 8, 21. perpetrata] De asyntheto iam supra ad I, 1. p. 2, 11. dixi. Vall. e V1. recipere voluit: imperataque. Offendunt sane verba iam prorsus quorum sensus esse debet: ,ego ab iniuria eum detraxi, quam inceperat, quam iam perfecerat. Pater meus, quem de hoc loco consului, coniicit: iam introrsus, i. e. animo, provocans ad Hauthal. ad Pers. I. p. 8. (Lips. 1833. progr.) et ad Orell. ad Hor. Ep. I, 16, 45. —

p. 8, 28. coemptio/ Pseudo-Thomas Aquinas (ed. Hagenav. 1491.): , coemptio est institutio super aliqua portione danda de re emenda vel vendenda et vocatur vulgariter ungelt'; Notker.: chórnchóuf. Sermo est de frumentis, quae exercitui coemebantur, vd. Cassiod. Var. V, 13. VII, 22. X, 18; cuius coemptionis edictum proscripsit Praefectus Praetorio, cui ut annonam militibus procuraret, demandatum erat, cf. Cassiod. V, 3. Provinciae omnes coemptione indicta frumenta fisco vendere cogebantur, vd., quem affert Sitzman. ad h. l., Cuiac. Observat. I, c. 35. et commentar. ad Cod. l. X. t. 27. interpp. quidam hanc vocem ita accipiunt, ut provinciales annonam e fisco emere coacti fuerint. — Campaniam eo tempore saepius Vesuvio grassante prorsus esse vastatam docet Cassiod, Var. XII, 22. Vd. ctiam Sitzm. ad h. l. -

p. 9, 2. Paulinum/ Decium Paulin, ao. 498. p. Chr. cum Ioanne Scytha CS. (cf. Cassiod, Var. I, 23, II, 3. III, 29. Orell. in Onomast. Tull. III. p. CXLI.), uon

Dec. Paulin. iunior. anno 534. CS. esse intellegendum Vallin. optime docuit. — p. 9, 3. palatinae canes/ Quam scripturam e consensu septem optim. et vetustissimorum codd. Boethio vindicavimus. Verbum enim canis generis feminini est, si de canibus venaticis et hominibus scelestis canibus comparatis agitur, vd. Plaut. Poenul. V, 4, 64. Hor. Epod. II, 31. V, 58. ib. Schol. Acron. et Peerlkamp., intpp. ad Lucret. I, 398. Virg. Aen. VII, 493. Apulei. VIII, p. 155. (ed. Elmenh.) Lucan. I, 528. IX, 141. Schneid. Gram. Tom. II. p. 99. Nonnunquam autem VV. DD. male locos mutaverunt cum in uno alterove libro msto adiectiva genere feminino addita invenerunt: Lucan. IV, 441. VII, 828. Stat. Theb. X, 127. 353., ubi in opt. codd. masculinum esse cognovi. Loci: Ovid. Metam. III, 140. VII, 769. et 409. iam a Jahnio V. Cl. correcti sunt, Ovid. ex Ponto II, 2, 38. infestos canes Ib. 199. avidi canes et Senec. Oedip. 931. rabidos can. cum omnibus libris mstis legendum esse censeo; neque Wagneri sententiam probo, qui Georg. I, 470. ex Mediceo solo obscenae can. in textum recepit, cum Roman. optimus et ceteri omnes obsceni praebeant: contra Aen. VI, 257. visaeque canes ululare per umbram defendo, quia hunc versum ita legit Acro ad Epod. II, 31. (vd. supra). Num Lucan. I, 549. sebile saevae (saevi) latravere canes vera sit scriptura, dubito, nam cur canes Mihi in mentem venit Scyllae nominantur hic saevi? scribendum esse (quam coniecturam Cortium iam fecisse postea animadverti), quod loci sententiae bene convenit. Graeci quoque canem venaticum genere feminino dixere, vd. Aelian. hist. animal. III, 2. - p. 9, 5. Albin. Loquitur scriptor de Albino iunior. cum Anastasio et Eusebio II. anno 493. CS., cf. Cassiod. Var. I, 20. IV, 30. Ennod. II, 21. (II, 25?) Ne confundas cum hoc Albino, quem Boeth. (p. 289. 1379. ed. Glar.) et Cassiod. (de Musica p. 576. ed. Forner.) geometriae et dialecticae scriptorem laudant. Albinus alius commemoratur ab auctore inepti De disciplina scholarii p. 1279. 1282. — p. 9, 6. Cyprian.] Hic Cyprian. anno 454. le-

gatus ad Iustinianum Constantinopol. missus frater Opilionis fuit, uti vere demonstravit Sirmond. ad Ennod. V. 3. Vd. etiam Vall. ad h. l. Opilionis cuiusdam (num eiusdem?) fit etiam mentio ab Ennod. I, 26. V, 21. - p. 9, 7. exacervasse] Sententia: Num satis in me discordias cumulasse videor? Mirum est, quod Cally. lectionem Pulmannianam exacerbasse defendens vocem exacervare non latinam et απαξ λεγομένην dampnat. Veteres scriptores ea abstinuisse et acervare sive coacervare scripsisse verum quidem est, sed exacerv. apud Ammian. Marcell. XXIII, 5. [Plebs exacervantia in se tela declinans] in codd. omnibus legitur. — p. 9, 10. percussi etiam X. — p. 9, 11. Basil.] Quem olim artis magicae accusatum fuisse tradit Cassiod. Var. IV, 22. 23., cuius autem mentio fit II, 11. IV, 40. alius est, quem cave, ne cum hoc Boethii delatore permutes. - p. 9, 13. Gaudent. De hoc nihil certi dici potest, estne idem, de quo loquitur Cassiod. Music. p. 576? - p. 9, 17. intral Hanc optimorum codd. lectionem loci sententia postulat, sicut apud Cassiod. I, 2. ubi intra in codd. omnibus extat, infra vero edd. recentiores tenent. - p. 9, 18. notas / Vulp., et qui eius vitia semper tuctur, Helfrecht. e Rittershus. libro msto notis receperunt: nos vulgatam scripturam restituimus, quoniam tales, quales vulgo graecas vocabant constructiones, Boeth, saepius usurpare solet, cf. II, 1. p. 20, 11. perniciosa ludentem III, 3. p. 45, 19. ut aliquid semper angerer III, 12. p. 68, 21. magna lacerantem etc. - p. 9, 20. in eodem] Praepositionem codd. bonis flagitantibus addidi, cf. Intpp. ad Liv. II, 25, 15. Weissenborn. gramm. latin. §. 124. A, 3. - p. 9, 24. vilitatis Petri Fabri cod., vd. Barth. Advers. XLIX, 3.

p. 10, 13, falso] Cum in A legatur: falsisque, Boethius falsis scripsisse mihi videtur, quod et deteriores duo codd. praebent et Glarcan. iam in textum recepit. — p. 10. 25. posse contra] Edebatur vulgo: posse vero contra. Solet autem scriptor in enuntiationibus contrariis particulas et copulativas et adversativas omittere, cf. II, 4. p. 27, 13. expertus ignoret, inexpertus exhorr.; IV,

4. p. 84, 2. dies inluminat, nox caecat, etc.; qua de caussa neque hic neque his qui sequuntur locis ad optimorum librorum nostrorum fidem vocem vero delere dubitavimus: v. 29. unde mala, bona unde sqq. III, 5. p. 23, 3. animantibus... hominibus vitio venit.—

p. 11, 25. convinci/ Minus recte VV. DD. vituperaverunt Boethium, quod convincere hic posuisset, cum dicatur de iis, quorum crimina testibus sunt manifesta; sed scriptorem ironice loqui animadvertes. Ceterum constructio minus usitata est: nam verbum convincendi sive cum genitivo (Cic. Lael. XVII, 64.) sive cum praepositione in (Cic. pro Sulla XXX, 83. Invent. II, 10, 32.) et apud seriores (cf. Walther. et Rupert. ad Tacit. Ann. XI, 2, 1. Bremi. ad Suet. Claud. XIV. p. 444.) cum ablativo coniungitur, sed cum praeposit. de apud alios scriptores conjunctum me invenisse non recordor. - p. 11, 28. sacrilegio / Pseudo - Thomas Aquinas et eius cohors hanc vocem de arte magica volunt intelligi, quare Cally. sortilegio scribendum existimat, male. Nam neque de νεπρομαντεία neque de rerum sacrarum furtis agitur, sed hoc verbum eodem sensu, quo legitur in Cod. Theodosiano, usus esse mihi videtur Boethius, ubi de iis qui leges constitutionesque violant, et de iis qui maiestatis accusantur, dicitur, cf. l. II, 6. tit. 5. l. 30; 7 tit. l. 4. 1. 15. 24. et ceteros quos Gothofred. in glossar. nomico in Cod. Theodos. affert locos. -

p. 12, 1. Επου θεφ cf. Erasm. Adag. p. 400. ed. Bas. — p. 12, 5. sanctus actu ipso] Eieci Symmachi nomen, quod glossema paucis tantum in libris [in uno sec. XIII.] legitur. Male autem sanct. interpretantur pium, quamvis nihil aliud significet nisi ab iniuria vacuum (cf. Symmach. Ep. II, 11.), et ob eamdem caussam cum sequentibus actu ipso reverend. i. e. suis ipsius factis, bene conveniat. Itaque neque Sitzmani suspic. ac tu ipsa, neque Barthii (Advers. LVI, 10.) et aeque casu ipso probo; sed vd. IV, 6. p. 91, 13. cunctis virtutibus absolutus sanctusque [quod bene vertit Freytag: rechtschaffen] ac deo prox. ib. 16. ἀνδφὸς δ εφον etc. — p. 12, 8. vide-

bim adf. fuisse] Bene futurum tempus restituit Vall., cf. III, 10. p. 61, 18. V, 1. p. 98, 16. V, 3. p. 103, 17.—p. 12, 20. adfigitur] Bene, vd. Arnob. adv. Gent. VI. 1. Consuestis crimen nobis maximum impietatis adfigere, ubi codd. deteriores male adfingere habent.— p. 12, 24. fluentes, quod etiam in C gl. legitur, veram scripturam esse suspicor, vd. II, 8. p. 39, 13. Itaque illam videas ventosam, fluentem, cui voci sobriam opponitur.—

Carm. V, 2. fixus Barth. cod. (Advers. LVI, 10.) qui conf. III, carm. 9, 1—3.— v. 6. fratr. obv. probat et Barth. l. l. Planud.: Πασών ἀντίον ἀκτίνων ἦελίον, ἄστρα καλύπτειν μείονα μήνην, ad sententiam cf. Horat. Carm. I, 12, 46. Epod. XV, 2., quem Boethius imitatus esse videtur.— v. 38. mendaci legitur iam in ed. Colon. ai. 1589.—

Cap. V. p. 14, 5. quam procul... ac si te/ Hanc omnium vett. codd. scripturam recepi; particula enim quam hoc loco eamdem fere habet significationem, quae ei est ante superlativum, neque inepte glossa cod. A vertit valde, vd. Terent. Ennuch. II, 3, 43. Adcurrit ad me quam longe quidem; Cic. ad Attic. X, 10. tuum consilium quam verum est etc. — p. 14, 11. els noloavos koto Homer. l. l. (vd. Var. lect.) et Aedicollii cod., cf. Murmell. ad h. l. - p. 15, 11. gestorum tibi p.] Hieron. Wolf. distinxit: gestor., tibi pauca dix.. Gestor. tibi barbaram constructionem dampnat Helfr., etsi apud antiquissimos et optimos scriptores imprimis particip, perf. pass. et quae cum hoc componuntur tempora cum dativo (praesertim pronominis) ita coniuncta inveniri satis constat, vd. intpp. ad Cic. Brut. LVIII, 210. Madv. ad Cic. de fin. I, 4, 11. Klotz. ad Tusc. IV, 19, 44. Pabst. ad Tac. Dialog. de Orat. IV, 3. mihi satis superque sudatum est. Sed cave ne in his locis, in quibus pronomen personale cum passivo copulatum reperies, dativum pro ablativo cum praepositione a poni statuas: est enim dativ. commodi sive personae, vd. Plin. epist. VI, 24. mihi auditum est (für mich = von mir wird gehöret), itaque gesta tibi: das für dich (von dir) ausgeführte; Tac. Annal.

XI, 29. mihi narratur. Multis tamen in locis ablativus cum passivo coniunctus legitur, quem intpp. pro dativo habuerunt, Hor. Sat. I, 6, 160. coena ministratur tr. pueris; frequentissime apud verba dicendi etc., vd. Hor. Carm. I, 6, 4. Scriberis Vario ... alite, ubi Dillenburger. (Quaest. Horat. I, p. 8-11.) male Passerat. coniecturam aliti defendit, Tacit. Ann. I, 1. IV, 6., Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 94. p. 97. Huc etiam pertinet Boethii V, 4. p. 105, 2. quo agitata idem valet quod tractata et M. Tullio non dat., sed ablat. est, neque quidquam refert, quod dativ. pronominis cum participio sequitur. Non mutavimus II, 7. p. 36, 15. a nobis... incolatur, quia A et Victorin. L. particulam a servant [ex interpretatione Notker. in eius cod. praepositionem non fuisse fortasse concludi potest: táz si chît nobis cognitis táz chît sî ex persona hominum] sed ad eorumdem codd. fidem praepositionem delevimus III, 10. p. 60, 3. et III, 11. p. 63, 2.

p. 15, 19. conquestusque non] Omittitur hand rare verbum substantivum cum apud optimos scriptores (cf. Obbar. ad Horat. Epist. I, 7. p. 350. Orell. ad Satir. II, 1, 67. Kopp. ad Mart. Capell. I, 18. p. 57.) tum apud Boeth, quapropter e codd. nostris veteribus hos, qui sequuntur, locos emendavimus: I, 4. p. 8, 14. I, 6. p. 17, 11. II, 1. p. 20, 4. II, 5. p. 30, 10. III, 11. p. 63, 10. IV, 7. p. 95, 8. V, 4. p. 101, 21. etc. Restituimus autem copulam II, 6. p. 33, 10. ubi Graff. eam male omittit, IV, 2. p. 74, 18. et IV, 7. p. 95, 6. De collocatione infinitivi esse vd. ad III, 1. p. 41, 1.

Carm. VI. v. 3-5. Bene confert Sitzman. Virg. Georg. II, 222 sq. et Tib. II, 6, 22. Spes alit agricolas, Spes sulcis credit aratis Semina etc., e quo versu scripturam tradidit falsam esse adparet.

Cap. VI. p. 16, 17. deo regif Omisi praeposit. a et hic et III, 12. p. 67, 1. quod loquendi genus Boethio est proprium, vd. I, 3. p. 6, 26. Apud Ciceron. (Ha-

Marie .

rusp. resp. 19.) quoque numine deorum regi invenitur. Ablativ. etiam reposui II, 2. p. 21, 8. (cf. Ovid. Fast. I, 33.) —

p. 17, 11. verum ... mores] Non improbat Vall. lectionem cod. Thuan. I., sed perturbationibus moribus sine dubio ad illud homoeoteleutorum genus pertinet, de quo in proleg. verba fecimus. Perturbationibus extat etiam in A, quare, si quid mutandum, legas: his perturbationibus morum ea val. est. — p. 17, 23. exulem te] Male Pulm. Vulp. et Helfr. pronomen te et hic et II, 5. p. 30, 30. non agnoscunt; nos delevimus I, 5. init., ubi plurimis VV. DD. codd. deteriorum lectio exulem te cogn. adrisit, sed vd. II, 4. p. 25, 4. recol. vehem. cog. — p. 18, 5. tempus est] Omisi uti, cf. I, 2. in.

Carm. VII, 19. Obice Te syllaba producta vd. Virg. Georg. IV, 422. Claud. Rapt. Proserp. I, 171. Ceterum obicio, adicio, subicio etc. non obiicio, adiic., subiic. scribendum esse non solum Boethii vett. codd. sed etiam Ciceronis (cf. Ellendt. Emendation, in Cic. libr. de Orat. [Isleb. 1839. progr.] p. 13. Wunder. pro Planc. p. XII.), Livii (vd. intpp. ad II, 10, 9.), Virgilii (Iahn. ad Georg. IV, 243. et Wagn. ad Aen. XI, 625.), Horatii (Orell. ad Epist. I, 16, 62.), Lucani (VIII, 796. IX, 188.), Senecae (Both. ad Phoen. 426. Tom. I, p. 164.), Prudentii (Hymn. I, 97.) aliorumque (Lindem. ad Pompei. Cn. A. D. p. 75.) nos docuerunt, quare alterum i in his quae nominavi verbis ubicumque expunximus, cf. III, 4, p. 47, 8. -In editione Hagenav. (= H), quarum primae plagellae multis erratis typographicis scatent, versuum ordo hic est: 1. 5. 9. 13. 17. 2. 6. 10. 14. 18. 3. 7. 11. 15. 19. 4. 8. 12. 16. 20. 22. 21. 23. 24.... 31.

# **ADNOTATIONES**

## AD LIBRUM SECUNDUM.

Cap. I, p. 19, 18. discederes De imperfecto, quod primus restitui, cf. Haas, ad Reisig. Grammat. N. 479. Disced. h. l. idem significat quod relinquere, ab aliqua re abstinere, sed deced. idem quod abire, bene igitur I, 4. p. 9, 18. Rav. dec. ubi Sitzm. disc. coniecit (cf. Cic. Tusc. II, 25, 61.) et IV, 6. p. 93, 1. ab ord. deced.; contra disced. retinendum est II, 1. p. 20, 16. II, 2. p. 22, 31. II, 8. s. f. etc. — p. 19, 23. vernula Codd. vernacula, quod probo, vd. Mart. Capell. VI, in. Vernaculae Bromiales tantos cachinnos tulere etc. Senec. de Benef. VI, 11. in. Prosper. Aquit. de Praedict. I, 11. vernaculus (= servus in domo mea natus) meus heres mihi fuit. —

p. 20, 3. Tu fort.] Male e recc. codd. intpp. si addiderunt, vd. III, 8. p. 52, 5. IV, 4. p. 84, 5.: correxissem quoque IV, 4. p. 81, 11. sed obstant p. 82, 3. Nam si etc. Cf. de particula si omissa Matth. ad Cic. pr. Sext. 42; 92. Kritz. ad Sal. Iug. 64, 5. Heinrich. ad Iuv. VIII, 24. — p. 20, 10. perfidam] Saepius Boethius adiectiva ad substantiva, quae longe praecesserunt, refert, vd. III, 9. p. 56, 21. etc. Perniciosa ludent. etiam Graff., ut videtur, e cod. Sangall. edidit, vd. Not. ad I, 4. p. 9, 18. — p. 20, 17. ex arb.7 Illud ex intpp. quia latinum non esse iudicabant, omiserunt: ad arb. (= nach willkühr) Latinos quidem dixisse negari non potest, vd. Forcellin. s. v. arb., sed invenitur etiam ex libidine cf. Sall. Cat. VIII, 2. Iug. XL, 5. XLII, 4. Hand. Turs. II. p. 651 sqq. et infra V, 4. p. 105, 23. p. 20, 27. tu tibi dom. Similiter restituimus II. 5. p.

2000

31, 2. Animadvertendum autem est nominat. casum plerumque in hac coniunctione anteponi, et accus. et ablativ. ceteris postponi, vd. II, 2. p. 22, 4. II, 5. p. 27, 33. tibi de ipso (de qua formula cf. Klotz. ad Lael. I, 5, p. 93., qui laudat Hoffmann. in Iahn. Annal. VII, 1. p. 33 sqq.); sic etiam alii aliis Cic. Off. I, 17. 53. II, 18, 64. ib. Beier., rarius omnibus omnia Cic. Verr. I, 49. aliis aliud Brut. 22, 87. Republ. I, 32., de qua inversione vd. Goerenz. in Iahn. Annal. 1826. I, p. 43. Mutavimus e codd. quoque II, 2. p. 21. 4., quamvis vulg. lectio tua tibi defendi possit. — p. 20, 27. inpat. sort. exacerb.] De ponomine tua omisso, vd. ad II, 3.; futurum vero, quod valde offendit, ortum est ex compendio exacerbauis, quare corrigas exacerbaveris. —

p. 21. 2. inpellerent/ Bene, plerumque enim in verbo flatus plurali numero Boeth. utitur cf. I. carm. 2, 4. II. carm. 2, 1. etc., vd. etiam I, 3. p. 6, 23.; promovereris correctio librariorum est, quos scriptorem pronom. nonnunquam omittere fugiebat, cf. IV, 2. p. 76, 11. Ramsh. gr. lat. 168. Not. 10. p. 635. Osenbrügg. ad Cic. pro Mil. XIX, 52. Pabst. ad Eclog. Tacit. p. 316. —

Carm. I, 2. exaest. Quod apodosis cum hoc verbo incipit, et aest. ferri nequit: de verbo ipso vd. intpp. ad Ov. Met. VI, 623. XIII, 559. 867. Trist. V, 1, 63. Stat. Theb. XI, 297, et sine dubio restituendum est e cd. Flor. Lucil. Actn. 181. penitusque exaestuat ultra. v. 5. aut / Vd. Hand. Turs. I, p. 545. Wagn. Quaest. Virg. XXXVI, 11. Iahn. ad Aen. III, 43. (ed. 2.) Forbig. ad Aen. IV, 399. Fikenscher. in Allg. Schulzeit. 1829. II. N. 82. Haase ad Reisig. gr. lat. p. 420. Planud .: ηδ' οὐκ ἐπιστρέφετ' οὐδ' ἀκούει δυστήνων θρήνους. — 🔻 8. Suisq. magn. Barth. Adv. XVII. 13. Dignumque risu, Askew. in specim. novae edit. Aeschyli (Lugd. Bat. 1746., vd. Hagenbuch. de diptych. Brix. p. 51.) Magnumque seclis, et alii alia coniecerunt. Suisq. magn. edidi, ut metro satisfacerem, estne autem Magnumque stultis legendum? Planud.: ὑπέρμεγα σφετέροις τε (male Weber. σφέτερον τε) φαίνει τέρας etc.

Cap. II. p. 22, 3. habes] Vall. cum ceteris habe e coni. ut videtur Crescii. Indicativum restituimus quoque IV, 1. p. 71, 12., ubi sententia: Certe (= profecto) vides hanc sententiam admiratione dignam esse. — p. 22, 8. affirmarem] Imperfectum bene se habet; cf. III, 4. p. 48, 8. III, 10. p. 61, 14. III, 12. p. 68, 8. — p. 22, 21. lege, ne, cum] Cod. A solus veram lectionem servavit; simillimus est Cassiod. I, 8., ubi in aliquot edd. et codd. male ne uti extat. — ib. 29. δύο τοὺς πίθους... κάλων] Graff. cod.: duis pithus ton men ena kakon ton de eteron elon, Vict. 1. ελον, quare Vall. Boethium scripsisse suspicatur, ετερον δὲ ἐάων, sed vd. Not. ad V, 2. Ceterum expungere malo illud τοὺς quod mei libri msti non agnoscunt.

Carm. II, 1. rapidus epitheton est fere perpetuum fluviorum (vd. I. Carm. 5, 46. ubi rabid. male Wakef. ad Lucret. V, 1001. defendit, Tibull. I, 2, 40. 44. [Grupp. male rab. coni.] Ovid. Met. II, 637. VI, 399. VII, 6. Lucan. III, 235. Cassiod. III, 30. lege rapid. aquas, codd. rab.) et ventorum (I. carm. 5, 3. Ov. Met. I, 36. Iahn., III, 209. XIV, 746. Lucan. I, 465. V, 612.) rabidus autem de furore et ira (III, carm. 2, 16.) nec raro de canibus dicitur, vd. Virg. Aen. VII, 493. Ovid. A. A. II, 374 ib. Heins. Senec. Oed. 931. Stat. Theb. I, 589. Lucan. VI, 65. Substantiv. rabies de ventis nonnunquam usurpatur, cf. Intt. ad Ovid. Met. V, 7. — 14. Alios Id est: non vulgares, vd. Stat. Theb. I, 45. alio horrore, VII, 807. ibidemque 457. lege: Rumor ubique alius pluresque adnuntiat hostes, Maioresque timor (Codd. alios, Gron. altus); Cort. ad Lucan. VIII, 586. ubi affert: Auctor. de vita contemplat. II, 5. aliae prudentiae.

Cap. III. p. 23, 2. aut... quer. tuam] Mutavi cum Vall. at in aut, quas particulas saepe confusas essee constat, vd. IV, 2. p. 73, 15. Tum cum A pron. person. et hic et I, 6. p. 17, 2. omiserim, quod a scriptore in similibus enuntiationibus omissum esse cognovi, I, 4. in. II, 1. p. 20. 28. Recepi vero II, 4. p. 26, 5. pron., quod omnes mei codd. excepto i exhibent. — p. 24, 2. adversum] Cf. I, 4. p. 8, 30. — p. 24, 4. sese pen.] De hac con-

structione vd. Plaut. Amph. I, 1, 94. Gell. N. A. V, 14. specum quamdam nactus in eam me penetro et recondo; Barth. Advers. XX, 14. Similiter sese emergere dixit Cic. Harusp. resp. 25. — p. 24, 7. summor. vir.] Fortasse Festi et Symmachi, vd. Prolegom. cap. I. Mox soceri parentes Rusticianae sunt, cl. Virg. Aen. II, 457. ibi Serv., Iacob. Quaest. epic. p. 40. et Disput. de usu pluralis num. (Port. gymn. propr. 1841.) p. 28. 41. Vulgo Festum et Symm. Elpidis et Rustic. patres intellexerunt, vd. Proleg. — p. 24, 14. sumptas ... dign.] Patriciatum, quem tunc magnum praemium fuisse docet Cass. Var. I, 3. III, 4., et Consulatum intellegit. — p. 24, 16. Si quis enim? Desiderabatur vulgo coniunctio caussalis: emendabo statim Comm. in Top. p. 762. ubi si enim quis diiudicare necessaria sciat, pro si quis enim male scriptum extat. Ceterum apud Boeth. semper quis est enim, et quis est igitur nunquam quis en. e. et quis ig. est legi significabo, cf. II, 1. p. 20, 1. II, 4. p. 27, 1, etc. Apud Cic. uterque verborum ordo sed sensu diverso invenitur, vd. Klotz. ad Tusc. IV, 1, 2., cf. etiam Otton. ad Cat. mai. Excurs. I. p. 222, eius libri censor. in Commentar. litt. Lipsiens. 1834. N. 237. Hand. Turs. II, p. 400. et Allgem. Schulzeit. 1832. N. 109. — p. 24, 19. cons.... larg. 7 Vd. prolegom. cap. I., Gell. III, 18. Cass. VI, 1. et de largitione consulum in edendis ludis scenicis Vopisc. Aurel. 6. Dion. Cass. LV, 17. -- p. 24, 26. munus quod etc.] Neque enim quisquam neque princeps codem anno duos filios Coss. et quidem pueros vidit. Olyhrium et Probinum, Probi filios, in consulatu collegas Roma Coss. 395. spectavit, sed iam viros. Vall. - p. 24, 28. praestr.] Vall. perstr. Utrumque ferri hic potest, quare quod in codd. inveni, edidi. Sed praestring. oculos est hebetare (diruere) oculos, caecum quem facere, vd. Cic. Cat. mai. XII, 42. N. D. III, 29, 73. Sil. It. I, 358. Lucan. I, 154. [reponendum est Val. Max. II, 10, 6. IX, 1, 5. Prud. Apoth. 405, 503. contra Symm. I, 166.], similiter mentis aciem praestr. de Div. I, 29, 61. ib. Gies. Perstring. autem tangere est ac laedere neque diruere, oc. igitur perstr. respondet nostro die augen blenden, quare bene Herzog. Quinct. X, 1, 30 id verbum recepit, quoniam ibi de armorum fulgore sermo est; cf. Claud. Cons. Stil. I, 200. Lindem. ad Plaut. Mil. Glor. I, 1, 4. —

p. 25, 6. fort.] Omisi rebus quod in A a 2. m. legitur, cf. V, 4. p. 105, 27. Not. ad II, 1. p. 20, 10.; dele idem verbum in Comm. in Top. p. 311, 7. ubi deest in Einsied. cd., et 366, 27 (Quae postpositiones in disiunctis rebus medioque carentibus rebus ratam etc.) alterum reb., vd. ib. v. 32. Contra recepi V, 4. p. 106, 27. ex codd. omnibus, estne vero futurarum ibi scribendum? — ib. referre] Gl. A: distare. Male correxit Bentlei. V, 3. p. 103, 5., quamvis apud optimos scriptores refert nonnunquam absolute dicatur; Sal. Iug. CXI, 1. Ov. Met. XIII, 268. Hor. Sat. I, 1, 50., ubi viventi dat. commodi sive personae est, cf. Kirchn. ib.

Cap. IV. p. 26, 15. quoque/ Lectionem a Vall. inductam in textu posui, sed praeserenda mihi videtur et quo, cum que pronom. relativo additum apud Boeth. non legi, quare etiam V, 3. p. 103, 24. emendavi. Num apud Ciceron. haec locutio, quae apud Quinctil. et poetas frequens est (Osann. adnot. crit. in X. libr. Quinct. Inst. P. I. p. 14. II, p. 6. [Giss. 1842. progr.] et Intpp. ad Virg. Georg. I, 51. Ov. Her. XV, 129.), inveniatur, Madv. ad De Fin. V, 21, 60. dubitat [cf. Or. I, 1.?]: sed pron. interrogativo saepius partic. que adnexam invenies, vd. infra III, 12. p. 67, 3. V, 3. p. 101, 24. Kritz. ad Sal. Cat. XXIII, 4. Fabr. ad XXI, 1. — p. 26, 25. quando] Bene, cf. III, 2. s. f. Comm. in Top. Cic. p. 285, 11. 302, 30. Cass. I, 1 in. 4 in., ubi codd. deteriores quoniam exhibent, Madv. ad De Fin. p. 649. 735. — p. 28, 3. nec est s. b.7 Sententia: ,Si beatitudo summum bonum iure vocatur, neque summ. bonum ullo modo possidenti eripi potest, alioquin summ. bon. esse nequit, nemo dubitabit etc.' Similiter illud, quod vulgo inserebant, interpretis esse mihi videtur, II, 5. p. 32, 9., ubi ullum ex optimis meis codd. restitui; vd. Cic. de Fin. III, 1, 2. — p. 28, 6. quin Codd. vett. omnes post adspir, negativam partic. inserunt, quare V. quidam D. sec. XV. pro quin scripsit quod, quae particula huc usque ab editoribus quod sciam omnibus defensa est. Latet vero in manifest. est notio non dubitandi sicut in sequestrari nequit, si lectio certa, vd. Not. ad III, 2. p. 43, 30. Quin posuit etiam scriptor post negari neq. III, 10. p. 58, 7, cf. Liv. XXX, 36, 2., et post lib. me fuisse an. III, 3. p. 45, 18. quam constructionem ad eas refero, de quibus pluribus egit Haas. ad Reisig. p. 577. N. 492. A. —

Carm. IV, 8. Bibul.] Planud.: ὅρεος φυλάξετ' ἄπρην φάμαθόν τ' εὐστυφέλικτου. ,Vox nova; in cod. Boeth. apud Plan. pro bibulas aliud fuisse videtur verbum'. Weber. In textu aliud verbum non inveni, sed in comment. Gothani III. (= p): bib. siocas. densas, quae vox graecae εὐστιφέλ. bene respondet. —

Cap. V. p. 29, 3. momentaria Hoc adjectiv. a substantivo secundum gramm. regulas formatum, quod etiam Apulei. Met. V, p. 164. Elmenh. usurpat, Vallino praecedente Boethio vindicavi. Momentaneus legitur apud Fulgent. Myth. II, 17. Tertull. de resurr. carn. 42. adv. Iud. 9., sed Liv. II, 7. tam levi momento mea apud vos fama pendet iam Drakenb. edidit. - p. 29, 6. vestra codd. lectio est et Boeth. ita scripsisse mihi persuasi, tum vero legatur necesse est sua pro sui, quod in libris mtis non vidi; cf. IV, 2. p. 76, 24. — p. 29, 8. magis / Dele comma post mag. positum, quod haec vox cum sequente melius arte conjungenda est, vd. I, 4. p. 9, 9. III. carm. 1, 10. Culic. 78. — p. 30, 5. praecipui, cf. ad I, 3. p. 123. Illa, quod A om., bene potest omitti. ---

p. 30, 8. membrorum etiam Ti. et Vii. non habent, sententia: ,quomodo quid pulcrum esse potest, cui deest, motus internus et coniunctio interna. — p. 30, 31. sint] Observandum est seriores scriptores in enuntiationibus hypotheticis coniunctivum frequentius poni quam veteres, vd. I, 3. p. 6, 23. II, 3. p. 24, 30. II, 7. p. 36, 12. 37, 24. IV, 2. p. 74, 27. IV, 4. p. 83, 31. etc. Comm. is Cic. Top. p. 277, 35. 278, 2. 284, 34. Cassiod. III, 1.

11. 23., etiam sequente futuro tempore cf. II, 1. p. 19, 10. Orell. ad Cic. pro Coel. §. 29. p. 28. — p. 30, 31. sin vero] Apud vett. scriptores has particulas non legi neminem fugiet, dicebant enim sive si vero, sive sin sive sin autem, quare Ochsner. (Cic. Ecl. p. 233. ed. 3.), qui sin v. Ciceron. (Lael. XVII, 63.) scripsisse opinatur, erravit, sed saepius apud Iustin. (XVI, 4, 14. XXXI, 5, 7.), Gaium (Inst. I, 17.) et Lactant. (VI, 16, 9.) reperiuntur. Boeth. codd. hic, II, 7. p. 38, 13. et p. 344. (Glar.) sin v. praebent, sed p. 82. 747. 858. Glarean. et Comm. in Top. Cic. p. 276, 3. Baiter. si vero edideruut. —

p. 31, 27. omne... pret. 7 Verbum quod omittunt editores omnes, saepius enim idem falsis in locis a scribis positum reperitur, quam ob rem IV, 6. p. 87, 3. V, 4. p. 106, 35. correximus, Comment. in Top. p. 317, 45. Non est igit. vivere quod animali esse bene Baiter. anim. quod esse scripsit, et ibidem p. 316, 15. Genus quod cuiuslibet universaliter substantiam monstrat, et quod multorum specie diversorum substantialis est similitudo a propositis ternimis ... seiungitur legendum est, ubi codd. sim. quod a prop. praebent. - Supra v. 15. adverb. minimum reposuimus. — p. 31, 30. existim., cf. ad IV, 3. p. 79, 30. — ista, vd. II, 1. p. 20, 5. V, 1. p. 98, 21. Cass. Var. II, 40. Quid enim ista praestantius (sc. Musica), ubi illa ex paucis et malis codd. editur. De hac pronom. notione cf. Orell. ad Hor. Ep. I, 6, 62. — p. 32, 10. inquis] Plerumque sane similibus in locis futuro utitur Boeth.: V, 6. p. 115, 10. 18. etc., sed cf. V, 4. p. 106, 28. —

Carm. V. 6. norant] De plurali, qui sequitur singul., vd. Ov. Met. I, 95. 142. ib. Bach. Tib. II, 6, 116., at infra v. 21. ex AD sing. retinui, quamquam Plan. vertit: ὅποτε πληγάς μὲν ἐώρων, ἀθλον δ' ὑπὲρ αῖματος οὐδέν; — v. 18. arva] Anticipatio est: arva quae cruore horrida facta sunt: cf. Enn. ap. Cic. de Or. III, 42, 167., repone e codd. idem Stat. Theb. X, 94. horr. (vulgo omnia) clament littora (= clamore horrida fiunt), Hor. Od. II, 9, 1. hispidi agri, Iahn. ad Virg. G. I, 320 (ed.

2.), Iacob. Quaest. Ep. p. 156. Quod infra legitur III. carm. 2, 11. horr. ora (leonis) et Cort. mutavit, huc quoque pertinet. Arva et hosticus invenit etiam Plan.: μίσει τε δριμεῖ λύθρος οὖπω φοίνιξε πέδον βλοσυρωπόν τί ποτ εἶχε γὰφ ἔχθριος ὀργὴ etc. et def. Lindem. in Sel. Poet. T. II. p. 119; hosticus fortasse ap. Prop. III (II), 13, 48. emendandum est: Quis tam longaevae minuisset fata senectae, Hosticus Iliacis miles in aggeribus, codd. Gallicus. — v. 27. primus quis etiam Vall. —

Cap. VI. p. 33, 10. prob. def. Quod Boeth. saepe eas notiones de quibus agit omittit, ut a lectoribus intellegantur, hic honor. delevi, sicut V, 3. p. 101, 12. res, vd. Not. ib., Comm. in Top. Cic. p. 288, 24. orationes, p. 345, 29. tabulas, p. 349, 46. locis expungere malo, quae verba in recc. tantum codd. extant. om. Graff. - p. 33. 13. expet. vocem barbaram iure dampnat Cally., nam Tac. Ann. XVI, 21, 1. e Med. alt. nunc expectabilis legitur. -- ib. 15. Nunc/ De hac verbi significatione cf. Manut. ad Cic. Ep. ad Fam. I, 9. Quinct. I, 1, 5. — p. 34, 2. vendic. Ita in antiquiss. non mode Boeth. sed in omnibus recentiorum scriptorum codd. legitur, cf. Cass. I, 37. II, 4. etc. Ennod. I, 40. etc. p. 34, 4. muscular.] Cf. August. de Trin. III, 7. [Cyniphes musculae sunt brevissimae], sed alibi quod sciam hoc verbum non invenitur, quapropter Cally. muscarum coniicit. - p. 34, 16. quisq. f. pos. 7 Recepi Pulmanni quidem lectionem, quae in  $BC\rho\alpha$  (non in  $LN\alpha$  cf. Var. l.) extat, sed cod. A scripturam praesero, quod possit in fine utriusque enuntiationis positum valde turbat. -De Busiride cf. Apollod. II, 5, 11. Hygin. fab. XXXI. LV. I. -

Carm. VI, 15. pravi] Notum est in arsi versuum praesertim apud scriores (vd. Barth. ad Calp. III, 69. Burm. ad Anthol. I. p. 75.) ante mutam cum liquida (br, dr, fr, gr, pr, tr, cl, pl etc.) syllabam correptam nonnunquam produci, quamvis in ea re cautius, quam olim putabant, versati sint poetae, qua de caussa in recc. edd. multi iam emendati leguntur loci, vd. Lucret. IV,

1055. VI, 420. 715. [Prud. Perist. VII, (IV) 15 civ. omnis e codd. corrig.] etc., sed licentiam, quam exposuimus, admittunt: Catull. IV, 9. 18. XIX, 4. Tib. I, 6, 34. Manil. II, 337. (loca in tripl. Bentl.) 451. (Stat. Silv. I, 6, 10?) Auson. Ecl. IX, 1. De hist. 7. Grammaticom, 19. Prud. Psych. 99. 236. 252. 903. Perist. XI (VII), 39. 59. et Virgilius Siliusque, qui part. que in rhythmo choriamb. nonnunquam producunt, cf. Wagn. Quaest. Virg. VII. Intpp. ad Sil. VII, 618. Plerumque enim ex versibus laudatis in II. sive IV. hexametri pede a poetis hanc licentiam esse usurpatum apparet, aliquoties, sed raro, in caesura; ii autem loci, in quibus verbum cum muta et liquida incipiens et alterum syllaba brevi finiens in thesi invenitur, corrigendi sunt. Itaque Auson. cl. urb. X, 6. pro Versa Graia manus ad codd. aliquot compendium U'la scribendum esse existimo Callida, Hor. Od. III, 23, 18. ob caesuram excusari potest, ob quam etiam hiatum non respuit Od. II, 20, 13. Praeter hunc de quo agimus Boethii locum duo eiusdem generis inveniuntur: IV, 5, 19., ubi fortasse raro ex A emendandum est, quod et Planud. (vd. Not. ad h. l.) et edd. vett. varians lectio confirmant; et IV, 7, 18. quem versum ob duram constructionem: suppleatur enim necesse est eius sive cuius, quod ad Herculem haec verba referenda sunt: spurium iudico. — Syllaba brevis etiam ante litteras consonantes sp, sc, scr, st, str etc. (cf. Lambin. ad Hor. Sat. I, 2, 30. Iahn. ad Virg. Aen. XI, 309. Zinzerling. Promuls. crit. cap. 37. G. Voss. Gram. lat. II, 11, 15. Schneid. Gr. l. I. p. 705. Schwenkfeld. in Iahn. Archiv. 1836. IV, 4. p. 624-27.) producitur, sed raro et in thesi tantum, cf. Catull. XVII, 24. XXII, 12. XLIV, 18. LXIII, 53. Tib. I, 5. 28. Sil. It. IX, 575. XVII, 546. Lucan. V, 551. Mart. II, 66, 8. Prud. Perist. X, 86, Psych. 685. 902. etc. Virgilianos autem, quos vulgo laudabant versus: Aen. V, 163. VI, 687. IX, 37. X, 251. XI, 309. iam Heyn., Iahn. aliique correxerunt; Ov. Fast. VI, 139. sive horrenda cum nocte coniungendum ut sit anticipatio (nox, quae strigium sonu horrenda fit) sive

cum Ulitio horrendum legendum, Grat. Cyneg. 259. Vulpina specie c. Burm. emendandum, Iuv. VI, 108. semper pro saepe e codd. reponendum et Stat. Theb. VI, 551. fortasse agile et studium restituendum esse duco. inveni locos, ubi brevis syllaba in thesi ante sp et str producitur, sed num lectio certa sit quaeritur, Mart. enim V, 70 (69), 3. fortasse Romani stringis in ora (vulgo Romana ... ora) et Sil. III, 111, gelidosne adscend. (Codd. gelidos ut sc., gelidosne u', gelidosne scand.) emendari possunt. Quomodo vero Sil. X, 123. At contra horrendum bis terna spicula dextra Torta volant sanari queat, cum codd. antiq. ope destitutus sim, me nescire fateor, at in verbo terna numerum quemdam latere apparet, fortasse bis decies? Videant Docti. - Boethii locus qui hic pertinet, legitur V, 3, 14. ubi lectio nota scire ob caesuram non negligenda est.

Cap. VI. p. 36, 15. Ptolemaeo Cf. Syntax. II, 1. 2. — ib. 22. habeat] Saepius in interrogativis enuntiationibus similibus coniunct. utitur scriptor, vd. III, 8. p. 53, 1. III, 10. p. 58, 25. — p. 37, 10. quamq. De hoc particulae usu cf. Kritz. ad Sall. Iug. 85, 15. p. 37, 19. quamlibet] Hoc verbum ex opt. meis codd. recepi, neque est, cur infra v. 23. mutetur, nam etiamsi quaelibet intellegi potest, tamen altera vox cum prolixi coniuncta praestat, cf. Cass. Var. I, 30 s. f. — ib. 30. adorsus def. Murmell. qui se hanc formam apud Ambros. et Hieronymum legisse testatur. Vulgo Corn. Nepoti (IX, 4, 4.) et Floro (I, 3, 4. III, 1, 13. IV, 12, 44.) tribuitur, nunc vero hi loci omnes emendati leguntur; ego Boeth. quoque neque adorsus neque extaturus (V, 6. p. 113, 33.) scripsisse contendere ausim, quamquam verbum utrumque codd. praebent. — p. 38, 15. spernit/ Similem enuntiationem vd. II, 3. p. 24, 31. Neque quidquam impedit quo minus spernat edatur, cl. III, 5. p. 49, 8., futurum vero, quia in recc. codd. non in antiq. reperitur, quamvis II, 3. p. 24, 17. firmari queat, mutavi. -

Carm. VII, 7. Brut.] Nominat poeta viros de rep. romana optime meritos, Fabricium, qui ne maximis qui-

dem auri donis corrumpi poterat, L. Brutum, qui Tarquinio pulso Romanis libertatem reddidit (non Brutum Caesaris interfectorem), et Catonem Uticensem (Censorium non esse intellegendum rigidi epith. docet, cf Lucan. II, 389. Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 16. p. 42.), qui republ. perdita se ipse interemit. De iisdem viris cogitat etiam Notk. — v. 15. manent] Planud. Ποῦ νῦν γὰρ ὀστᾶ Φαβρικίου μένει; ποῦ Βροῦτος ἢ στέξξος Κάτω; Lectio vulgata iacent Murmellii ut videtur coni. est; si offendit recepta, legas latent quae verba inter se haud raro confusa esse constat, vd. Rut. Num. Itin. I, 528.

Cap. VIII. p. 39, 23. nunc am.] Quamquam particula et apud Boeth. saepius verbi etiam notionem habet, hic tamen sententiam loci turbat.

Carm. VIII, 9. Et fluctus av. mare Colon. 1589.

#### ADNOTATIONES

#### AD LIBRUM TERTIUM.

Cap. I. in. finiver.] Hanc formam, de qua vd. Krebs. Antibarb. p. 17. ex antiquis codd. etiam I, 1. p. 3, 13. II, 6. p. 33, 8 restitui, sed II, 4. 5. f. omnes quaesisse (nullus quaesivisse sive quaesiisse) exhibent. — p. 40. 4. quant.] Secundum codd. vestigia fortasse quantum tu me legendum est. — ib. 6. ictibus esse non] Recepi esse, quod a Boeth. plerumque temp. finito anteponitur, nisi coniunctio et relativum (III, 9. p. 54, 18. p. 55, 6. III, 11. p. 65, 30. IV, 6. p. 92, 30 etc.) sequitur atque obiect. postponitur (II, 4. p. 26, 22. II, 5. p. 30, 21. 34, 15 etc.), sed delevi II, 4. p. 28, 15., ubi cod. A a 2. m. exhibet. Cf. Beier. ad Cic. Off. II, 70.

Cap. II, in. august. sine dubio vera scriptura est, cf. III. carm. 9, 22. Virg. Georg. IV, 228., altera scribam christianum redolere videtur; Notk. demo chéiserlichen

. . . .

ï

geståtendiu. - p. 42, 19. bon. summ. in s. p. vestigia cod. A, cf. III, 10. p, 59, 14. — p. 42, 25. perm.... petunt | Corruptum esse locum e codd. lectione omnium permutent apparet. In edd. vulg. indicat. legitur, qui hoc loco ferri nequit, sed quomodo emendandum sit, verba, quae praecedunt, docent. V. enim 19. sunt qui . . hi vel., quib. . . . hi vel etc. extant, quid igitur? scribendum est: Sunt ... permutent, hi vel div.... des. vel pot. Erunt sane qui duram esse hanc coni. clament, illi vero observent velim, pronom. qui ex antecedente qui sive que in scriptoris verba irrepsisse, cf. Not. ad II, 5. p. 31, 27., et verba ut et vel ob litterarum similitudinem saepe permutata esse, vd. Obb. ad Hor. Ep. I, 1, 96. p. 20. Similiter pron. relativ. infra v. 32. uxor ac liberi quae ioc. e praecedente excidisse et huc irrepsisse videtur; quare V. quidam D. sec. XV. qui scrips., quod ad meorum codd. fidem expunxi. p. 43, 30. Sequestr.] Particulam sed e dittograph. litterae s ortam omisimus, quaeritur autem num verb. sequest: Boethii sit. Quod verbum proprie arbitrum esse, seiungere, dividere significat, vd. Sitzm. ad II, 5. p. 31, 7. Sidon. Apoll. Ep. I, 11., deinde deponere aliquid (Prud. Hymn. Exeg. 127. Tertull. de Resurr. 26), tum apud Pseudo-Boeth. de Conf. Fid. p. 292. ed. Vall. [nec defuere quos sibi conditoris gratia sequestraret] sibi conciliare; quam significationem alibi nusquam inveni. Hoc loco nihil aliud nisi dubitari, negari nequit illud seq. n. esse potest, sed cum hac notione verbum seq. alibi non usurpet Boethius, num ita scripserit dubium est; facillime sanatur locus, si legis sed negari, cf. de constr. II. 4. p. 28, 6. -

Cap. III. p. 45, 4. perspic.] Perspicere est revera cognoscere quamquam sacpe sine notione studii et intentionis, Cic. de Or. I, 35, 161.; prosp. autem idem quod praevidere vd. III, 12. p. 66, p. 67, 31. IV, 6. p. 93, f. V, 3. p. 103, 14. V, 4. p. 107, 32. — p. 45, 18, aliq. 5. ang.] Cf. ad I, 4. p. 126. II, 4. p. 135. — p. 46, 28. opib. expletur], Indigentia nunquam potest auferri, quare si quae semper est avara divitiis expletur, restant tamen alia

quibus expleri vult! Non igitur opus est Vall. suspic. op. non expl., quam deter. codd. duo confirmant. Ad sentent. cf. Obbar. ad Hor. Ep. I, 2, 56. p. 180. —

Carm. III, 3. baccis] Mirum est, quod intpp. aliquot lapides pretiosos ac gemmas quaslibet volunt intellegi, significantur uniones corni, lauri, olearumque baccis similes, sive quod multo praestat, monilia ex unionibus facta; vd. quos Vall. laudat Hor. Epod. VIII, 14. Sat. II, 3, 240. (Obb. ad Ep. Î, 6, 5.) Virg. Cul. 66. et Ov. Met. X, 113 sqq. 264. Sit. It. XII, 230. Ceterum oneret vera scriptura est, cf. Ov. A. Am. III, 129. Plin. h. n. XXXIII, 1. gemmas... onerando — v. 5. Nec etc.] Lectionem V2. tueri videtur Plan. αντ' αν μερίμνας πληφονόμος τονδ' έκφύγοι, οντε συνέψεταί οἱ πλούτος ἀποιχομένω. —

Cap. IV, p. 37, 5. Catull. Cf. carm. LII., e quo Catullum honoris caussa Nonium, cuius cognomen Plin. (h. n. XXXVII, 6.) teste Struma suit, non attulisse apparet, male igitur Boeth. vituperant Murm., Sitzm. cet., cf. Vall. ad h. l. — ib. 11. Decorat.] Idem est quem Cass. V, 31. V. Devotum, quoniam munere adiutoris mag. off. functus est, vocat, vd. Vall.: ab Ennod. (IV, 25. VIII, 16. 20.) et Cass. (V, 3. 4.) eius patris mentio fit. Notk.: Tisêr Dec. vvás fautor Gothorum pediú vvás er méldare dero civium. Vvánda er ouh tar míte spílománnes kebârda hábeta, fóne díu ne vvólta er sîn collega nîcht vvérden in consulatu, tóh iz ter chuning vvólti. Táz vvás imo fréisa vvider den chuning. — p. 48, 5. sic conl. uncis inclusi, si omittitur, interpungi potest: cognoscere! vd. Hor. Sat. II, 1, 43. Claud. Rapt. Pros. III, 30., nam hic non pertinet III, 9. p. 56, 24. et IV, 2. p. 76, 32. ubi ut ex hanc... cogn. et desin. pendet. — p. 48, 14. praetura De dignitate praetoria, quae sub imperatoribus magis magisque concidebat, ut Theodorico regnante nomen tantum praetoris superesset, iam plura disseruit Sitzm. ad h. l., quibus adde Pomp. de Or. Iur. II, 27. et Foss. ad Tac. Agric. c. 6. p. 16. (4. Altenb. 1837. progr.), ubi hunc quoque locum affert, neque Cuiac. coni. improbat, quam nunc et codd. veterib. et Notk. interpre-

i

- 3

tatione confirmatam invenies: praetura iu vvás éin michel gevvált etc. — ib. 17. magn. hab.] Pompeium intellegit, cf. Cass. VI, 18., abiecta autem ea praefectura tempore Boeth. fuit, quod frumentum in provinciis praef. praet. (cf. I, 4. p. 124.) cogebat, annonae autem praef. censuram tantum in pistores urbis exercebat, vd. Cass. ib. —

Carm. IV, 7. putet] Plan.: τίς γ' εὐδαίμονα νῦν λογίσσετ' δγκον (leg.: λογίζετ'), δν κακοδαίμονες ἐκδιδοῦσιν.—

Cap. V. in. valet] Hoc dicendi genus quod apud antiquos scriptores optimos invenitur (Klotz. ad Gic. Tusc. I, 31, 77. Ellendt de Or. I, 60, 257. Iahn. ad Hor. Od. I, 24, 8.) hic Boethio reddidi, cf. II, 6. p. 35, 15. III, 10. p. 61, 35. ubi male Wolf. desiderantur. De I, 6. p. 17, 11. et IV, 3. p. 79, 8. qui loci procul dubio corrupti sunt, vd. Not. — p. 49, 28. Sen.] Vd. Tac. Ann. XIV, 52. 53. 65. XV, 56. 6. De Papin. Aur. Vict. de Caes. XX, 33. Spart. Carac. 8. Antonia. leg. etiam Notk.: Also gebût Antonin. cognomento pius XII. ab Augusto. —

Cap. VI. p. 50, 15. proxima] Vall. et Freytag. (in vers. germ.) pro maxima; sed mihi haec sententia esse videtur: ,Turpe quidem est, famam non extendere, at si ea extenditur, ad plures gentes perveniat necesse est: hoe vero difficile, quare quem tu putas apud nos clarum, in aliis terris non clarus est. Retinui igitur lect. vulg. sed praepos. in, quae ob praecedentem litteram m facile absorberi poterat, addendam esse duco. Ad sent. cfr. II, 7. p. 37, 5.

Carm. VI, 1. humanum gen. legunt Pulman. et ceteri, qui eius textus recensionem servant. — v. 3. Els γὰο πάντων ἐστὶ πατὴρ, εls ös πάντω διοικεῖ [= unus qui c. min.] Plan. —

Cap. VII. in. vol. corp. cd. A, vd. Cic. Cat. mai. XII, 39. XIII, 45. — p. 52, 11. nescio quem] Fortasse [ut Vall. videtur] in memoria habuit vers. Eveni, qui extat ap. Plutarch. (περί φιλοστοργ. s. f.) et Artemider. Onirocrit. I, 16. ὅτδε ὅση λύπη παῖς πατρί πάντα χρόνον. — Ευτίρ., cf. Androm. 394. ed. Musgr.: πᾶσι δ΄ ἀνδιρώποις ἄρ΄ ἦν ψυχὴ τέκν, ὅστις δ΄ αὕτ' ἄπειρος ἄν ψέγει, ἦσσον μὲν ἀλγεῖ, δυςτυχῶν δ΄ εὐδαιμονεῖ. —

Cap. VIII. p. 53, 1. petas | Interpunctione vulg. edd., quae gravius post desistis incidebant, mutata, haec scriptura defendi potest, quia ut edidimus non duae enuntiationes sed duo membra unius enuntiationis efficiuntur. Conjunctivum interpunctione mutata Boethio item vindicavi III, 9. p. 56, 5. (mordeatur. Cumque ... desistit vulgo), IV, 6. p. 89, 6. (fatum. Quaed... superant. vulg.); p. 90, 20. ubi conveniant. Cur... iuvantur etiam Vall. male scripsit. V, 3. p. 101, 22. infinit. restituimus, ne scriptoris oratio diu lacera iaceret, male enim Pulm. Vulp., Helfr. et Graff. partem. Neque en. nec. est etc. legebant. Contra III, 10. p. 59. cum Vulp. indicativ. quem Pulm. e coni. mutavisse videtur, reduximus. -p. 53, 12. Aristot.] in libris Aristot., qui ad nos pervenerunt, hic locus desideratur. — ib. 14. obst. quaequel Caussam recepti verbi vd. e II, 5. p. 31, 27. II, 6. p. 34, 5. 27. V, 4. p. 108, 5. etc.

Carm. VIII, 1. quae . . devio] Cf. III, 8. in. (III. carm. II, 2.). Eadem loquendi ratio apud alios quoque scriptores non raro invenitur, cf. Cic. ad Att. IV, 3. XIV, 10. Nep. XVIII, 3, 5. Ov. Met. I, 676. Fast. II, 369. etc. Devios, quod Vall. recepit, fortasse e Planud. versione est: Al αl τίς μελέους πλαζομένους τρίβου ἄγνοια θνητούς έπτρέπει.

Cap. IX. p. 54, 9. apert. ex te coyn. mal.] Ordinem verborum mutavi, cf. III, 12. p. 66. 10. — p. 55. 22. nullo modo vero] Similiter III, 10. p. 60, 10. nullo modo igitur. — ib. 31. ne] De ne et nec. permut. vd. Not. ad V, 4. p. 106, 4. — p. 56. 14. quaedam defend. etiam Bernart., sing. quid. eodem mod. dictum est ut certus quid., de quo vd. Billroth. Gram. §. 206, 3. — ib. 15. vestig. vd. p. 119. — p. 56, 28. felic.] Sentio, quod ne in uno quidem cod. post felic. insertum inveni, (censeo, de quo vd. Madv. ad Cic. de Fin. II, 3, 6. p. 147. et 867., in m) om. etiam Graff.

Carm. IX, 8. sim. in imag.] In quod ob sequentes litteras in recc. codd. absorptum est, restitui, ne metrum claudicaret. Ed. Col. 1589.: ab imag. Planud. in non

legisse videtur: και όμοιη εἰκόνι μορφών. — 10. elem. lig. vd. Mart. Capell. I, 1.

Cap. X. p. 58. 4. aliquid etiam X. — p. 59, 7. procedat Hoc verbum formulis similibus: caussa veritatis, ordo proc. etc. quae apud Boeth. frequentes sunt, confirmatur, vd. III, 12. p. 67, 10. IV, 6. p. 88, 25. V, 1. p. 99, 9. V, 3. p. 102, 8. Ceterum conf. est scribendum esse iam supra p. 145. monui. - p. 59, 29. eo] Ita cum codd. optimis scripsi, sed deus quin intelligatur nihil obstat. - p. 60, 6. sunt Indicativ. ob appositionem, quae vocatur relativa, reposui, vd. III, 11. p. 65, 22. IV, 7. p. 96, 25, contra IV, 2. p. 77, 21. conjunct. necessarius, sicut etiam IV, 4. p. 84, 20, 23. ubi vulgo indic. legebatur. - p. 60, 15. re hac ipsa ... firm. deo nec dign. Vall. ed. 1. — p. 61, 7. ac Vulgo hic et V, 1. in. et, quamvis codd. ac loco utroque exhibeant: in A eamdem particulam III. carm. 4, 2. reperi, ubi sententiae bene convenit. Cum ac particulam ante consonantes tantum litteras neque ante vocales poni satis constet, IV, 3. p. 80, 4. cum Vall. atque inconst. recepi et Comm. in Top. Cic. p. 275, 22. facult. atque (Bait. ac) inveniendi materiam e codd. corrigo. — p. 61, 12. Cuius Huius; olere mendum quis neget? Mscpt. Cuius rei. Non male. Bern. Vd. I, 4. p. 10, 11. — p. 61, 15. Algui — sunt] Cum Freytag. baec verba Philosophiae tribui, cum et edd. vett. et Thomas Wolf. ceterique, qui interlocutores litteris signaverunt, Boethio inepte tribuunt. Nobiscum facit quoque bonus ille Thomas Aquinas!

Carm. X, 3. habitans] Hanc codd. opt. lectionem confirmat Planud.: Έντανθ' ήμετε πάντες αίχάλωτοι, ούς φέναξ δεσμεῖ βδελυραϊσι σειράις οίχων έν χθονίοις έρως λογισμοίς. "Ηδ έσειθ' (Haec) ύμιν καμάτοιο παύλα. Hebet. quod induxit Pulm., amplectitur etiam Weber.

Cap. XI. in. Infinito] Hac constructione, quam Bern. quoque defend., saepius utitur scriptor, cf. p. 759 etc. ed. Glar. — p. 64, 22. tegitur] Uncis inclusi hoc verbum, quod omitti posse Vall. iam vidit. Inveniuntur enim loci, in quibus intpp., sive quod enuntiationes distrahi vo-

lebant, sive quod verbum quoddam e praecedente supplendum esse non intellegebant, voces quasdam addide\_ runt. Ad illud genus pertinent II, 1. p. 19, 8. IV. 5. p. 86, 19. IV, 7. p. 95, 5. Comm. in Top. Cic. p. 352, 19. intellegentia consistit in eo quod ... subsecutum est. repugnantium vero int. subs., ubi haec ultima verba in Eins. cod. desunt, p. 378. Nam si viri culpa ... manere, si mulieris est culpa quae verba id. cod. bene omittit, etc., ad hoc quem tractamus locus, ubi ex voce recond. verbum quoddam cingendi, IV, 2. p. 76, 9. ubi sive ipsum praecip. verbum sive ex co faciendi quoddam intellegatur necesse est: IV, 6. p. 91, 22., quo in loco ad al. dur. agit. praecedens distribuit supplendum et verba quosdam ... remordet parenthes. loco habenda esse iudico: Comm. in Cic. Top. p. 360. p. 28. primum igitur ponatur quod, quas voces Einsied. cod. non agnoscit, ut enuntiatio e praecedente dicendi verbo dependeat. - p. 66, 5. esset. Is lege, et de constr. vd. Madv. ad Cic. de Fin. p. 516. 862.

Cap. XII. p. 66, 4. priora Bene codd. vett., cf. III. 10. p. 60, 2. Comm. in Arist. Praedicam. p. 208. ed. Glar. - p. 67, 19. 27. consensimus Ita in utroque loco scripsimus, cum vulgata pessimis Pulm. libris mstis debeatur; cf. III, 11. p. 65, 29. Vers. 19. censuimus extat in A. quae scriptura minime spernenda esset, si alii quoqne codd. antiqui eam tuerentur, sed satius videtur eam e compendio csens. ortam putare: quare cum eadem varia lectio III. 10. p. 62, 2. inveniatur et concens. in B legatur, non dubito, quin in hoc quoque loco consensimus emendandum sit. — p. 67, 21. extrinsecus Correxi malam a Vall. receptam scripturam, quoniam aliis in locis III, 10. p. 59. 21 etc. scriptor hoc verbo non pro adiectivo sed pro adverbio utitur. Locum enim, quem afferunt de Differ. Topic III. A comparatione maioris vel minoris idem locus est, qui apud Themistium inter extrinsecos locos ponitur a maiore et minore e Ven. ed. 1497. inter locos extrinsecus pon. scribendum esse existimo. - ib. 22. Id... est nec.] Ad vestigia cod. A fortasse legendum est: Ita id ing. est nec., de quo verborum ordine vd. Comm. in Cic. Top. p. 265, 1. Bait. — ib. 26. Per bon.] E variis lectionibus codd. AB verbum ipsius excidisse apparet, quam ob rem scribere malo: Per ipsum ig. bon., cf. III, 11. p. 65, 32.; sed invenitur etiam bon. ips. III, 10. p. 61, 35.

p. 68, 21. lacerant. ] Sententia: "Me meae stultitiae pudet, qua incitatus plura contradixi, quae me non dixisse nunc velim. De hac verbi lacerandi significatione vd. I, 4. p. 12, 12. — p. 69, 2. quae ... egred.] Dedi quae codd. praebent; quae allato II, 5. p. 29, 8. (vd. etiam Klotz. ad Cic. Tusc. I, 24, 56.) defendi potest, sensus igitur: ,Labyrinthum rationibus construis, quas, si egrediaris, introducis'; sed v. seq. qua melius quam quo legitur. — ib. 22. πάντ. etc.] Lectio vulg. omni sensu caret, quam ob caussam cum Vall. Parmenidis v. e Plat. Sophist. p. 244. Verba quae sequuntur glossema videntur et abesse possunt, quibus sublatis haec sententia efficitur: ,Divinae substantiae forma neque ex se ipsa procedit, neque quod externum est in se suscipit, sed globo similis, sibi ipsi similis est. Notk. omn. etc. graeci versus explicationem esse putavit latinam, neque igitur mirum est, quod graeca quidem affert, sed non transfert. — ib. 28. loquuntur] Boeth. haec Platonis verba (Tim. p. 29. B.) imitatus est: dioριστέον, ώς ἄρα τοὺς λόγους ώνπέρ είσι ἐξηγηταὶ, τούτων αὐτῶν καλ συγγενεῖς ὅντας, itaque bene se habet loquuntur.

Carm. XII, 8. silvas currere mobiles, Annes st. coeg. Vall. inepte incidit. — v. 36. site] Cally.', num, alius latine sciens' hac forma usus sit, dubitat, sed cf. Venant. Fortunat. II, 13, 3. Ablat. verborum multorum (postis, ignis etc.) et in e et in i Prisc. auctore p. 761.67. (Putsch.) formabatur et apud poetas quidem in syllaba producta in i, in correpta et ancipite in e, quae norma etiam de adiectivis in ens desinentibus valet, vd. Charis. p. 101. Ruddim. inst. Tom. I. p. 88. Bentlei. ad Hor. Carm. I, 2, 31. Iahn. ad Virg. Georg. I, 13. quam ob rem IV. carm. 5, 16. carm. 6, 25. fervente e codd. nostris reduximus. In oratione pedestri codd. Boeth. vett. nonnumquam formam in e. nonnunquam in i desinentem praebent, ideo in ed. mea,

quam ibi in cdd. vett. inveni, in textu posui, vd. II, 4. p. 24, 28. IV, 4. p. 81, 6. etc.: recentiores autem ubique formas in i terminatam exhibent, cf. I, 1. florenti efgp; p. 2, 4. prodenti g, quas in Var. Lect. non adnotavi, ne bona charta frustra consumeretur. — De genitivis adiectivorum in ium et um desinentium apud Boeth. duos tantum inveni locos, ubi codd. differrent: I, 4. p. 8, 17. potentum quod substantivum est (vd. Creuzer. ad Cic. N. D. I, 36. Schneid. Gramm. II. p. 248. Iahn. ad Virg. Aen. VI, 754.), contra IV, 5. p. 86, 5. sapientium ex ABCD, quod adiectiv. est, restitui. — v. 42. Donamus] Sic ob antecedens vincimur scribendum est, et falsi sunt, qui pessimorum codd. lectionem dat praeferunt, nam Quis leg. det non sunt verba arbitri, sed poetae in antecedentia commentantis.

## **ADNOTATIONES**

### AD LIBRUM QUARTUM.

Cap. I. p. 71, 12. cf. p. 133. — p. 72, 1. in loco = pro facinoribus suppl. luit, ablat. etiam restitui IV, 6. s. f., vd. Gies. ad Cic. de Div. II, 47, 106. Kritz. ad Sal. Iug. 112, 3.; Mart. Cap. I, 11. repone e codd. opt.: Illic autem circumstabat in ordine, quidq. inminet seculorum, quod in ordinem cum inmin. coniungere ineptum est. — p. 72, 18. praeterm.] Sic codd. omnes, sed praemitt. legatur necesse est, similiter cap. 2. p. 75. 15. praecurr. (= occupare, φθάνειν, Lucan. I, 327.) non perc. scribendum est.

Cap. II. p. 73, 18. alterum idem valet quod alterutrum, vd. Cic. Acad. II, 43, 132. Gronov. ad Liv. XXVIII, 41, 10. Iustin. XVI, 5, 11. — p. 74, 23. num] Quod primus scriptoris verbis inserui, quia orationem multo vividiorem reddit quam non, cui sequens Boeth. responsum minus convenit. Num etiam defendo III, 3. p. 46, 2. ubi codd. non habent, quod ibi nihili est, et III, 2. p. 43, 19.,

quo in loco Helfr. nam male edidit: de confusione verb. num et non vd. Cruq. ad Hor. Od. I, 24, 17., ubi restitue: Quid si — num van. Sed II, 6. p. 33, 15. nunc ob pron. interrogat., quod sequitur, necessarium est. - p. 74, 26. Rurs., inq., si] Vulgo R. inquit: si. Alii sane illius aetatis scriptores verbum inquit aliquot responsionis vocibus inserere solent, sed cum apud Boeth. eiusmodi exemplum invenerim, iuterpunctionem mutavi. Infra p. 75, 7. hoc verbum delevi, quia praesertim tum a scriptore omittitur, cum aut enuntiatio interrogationem in se continet, aut responsum brevius, quare cur III, 11. p. 63, 1. expunxerimus excusari potest; exempla in pagina l. IV. et V. quaque extant. Ait om. codd. IV, 6. p. 91, 16. neque quidquam obstat. — p. 76, 5. iidem scel. vir.] Vox iidem vulgo post scel. inserta librariis debetur, neque cam agnoscit Notk .: Tánnân geskihet, táz tisemo úngelîh ist, ih méino dáz tie fertânen állero chréfte sint âno. Emenda quoque e cod. Eins. Comm. in Top. Cic. p. 296, 40. neque enim sunt (en. idem s. vulgo), quod ea sunt.

Carm. II, 1. celsos] Plan.: Οῦς καθημένους θρόνοια βασιλεῖς δέριη ἀπόπτοις, in cuius cod. celso fuisse videtur, quod male expressit. Celsos etiam Rtth. et cod. D. Mariae Silvaemontis agnosc., cuius meminit Delrio in Senec., vd. Sitzm.— v. 19. ipse] Ne corrigas ipsum, syllepsis est generis, de quo vd. Hor. Od. I, 37. 20. Cort. ad Lucan. I, 176. Ochsn. Cic. Ecl. p. 119. ed. 3.

Cap. III. in. id ips. In B a 1. m. id deest; alias quoque hace pron. coniuncta invenies, nunquam in hoc quidem Boeth. dialogo idem ipse, quae apud optt. scriptores leguntur (Klotz. ad Tusc. I, 17, 40.), vd. IV. 2. p. 74, 28. p. 75, 11. IV, 4. p. 81, 28 etc. — p. 79, 8. praem.] Lege praemia adv., cf. ad III, 5. p. 144. — ib. 30. aestim.] Vulgo existim. quae verba saepissime inter se confusa esse intpp. ad Liv. XXXIV, 2, 5. et ad Sall. Iug. LVIII, 8. docent: mihi inter utrumque id discriminis esse videtur, ut aestimare proprie valeat rei pretium constituere tum indicare, putare, considerare (III, 6. p. 50, 14. p. 53, 18.

V, 6. p. 115, 23. IV, 4. p. 81, 19., restit. e codd. ib. p. 82, 11. et V, 4, p. 107, 3., Cass. II, 40. Mart. Cap. III, 228.), sed existimare: pretio constituto iudicare, tum deliberatione facta concludere, quare bene IV, 6. p. 90. 12. ut existim. (= wie es ihre überzeugung ist) p. 92, 5. V, 2. p. 99, 10. et II, 5. p. 31, 30. exist. Huius opinionis contrarium Bremi ad Suet. Oct. 57. Moeb. ad Caes. b. g. II, 18. V, 13. VII, 14, 39. statuerunt. Kritz. sententia (vd. Sall. Cat. VIII, 2.) exist. ubicunque scribendum esse, ubi accus. c. infinitiv. verbum excipiat, de Boeth. quidem non valet; vd. III, 6. p. 50, 14., ubi ne in uno quidem cod. extat. Ceterum vd. Krafft. ad Mur. Oratt. p. 282, 39. — p. 79, 32. inquies Attulerunt Bern. et Sitzm.: Plin. h. n. I. praef., Sal. Fragm. I, 1. [cf. Prisc. p. 704.] Humanum genus inquies atque indomitum Tac. Annal. I, 68., quibus adde Vell. Paterc. II, 68, 3. Vir inquies, Apul. Met. II, p. 121, 39. Infra occultus legendum esse codd. docent, neque video cur hacc lectio improbanda, neque cur p. 80, 5. acibus differt ab intpp. nondum receptum sit, cum diff. cum dativo apud optimos aureae aetatis poetas et seriores scriptores haud raro legatur, cf. Hor. Sat. I, 4, 48. A. P. 236. Plin. h. n. IX, 35. Conchae conchis different. Lactant. inst. I, 8, 3. tum multum animantibus ceteris differentes (ubi non imitatus est Cic. [de Fin. V, 15. 41], qui hac constructione nunquam usus est, vd. ib. Madvig.), II, 5, 25.

Carm. III, 13. nuper] Incpte super, quod tantum in Colon. cd. 1589. esse vidi, omnes editores servant. Sententia ,illi, qui ante aliquod tempus in leones et lupi mutati sunt, cum flere volunt, ululant. Plan. neque illud neque hoc verbum in interpretatione expressit: δς μξυ ξυτοφορος ῶν λύποις, κλαῦσαι ὡςὐεται θέλων. — v. 39. ulcere margo ed. Col. 1589., non improbo quod primus quisque huius carminis pes spondeus est, quam legem Plan. non neglexit.

Cap. IV. p. 82, 10. ca] Similiter II, 5. p. 29, 8. — p. 83, 6. alterius inepte codd., vd. IV, 2. p. 76, 1. — ib. 14. Tum ... reling.] Hanc lect. vulg. ex A etc. retinere

non dubitavimus, sed valde languet illud inquam post sed quaeso positum, neque usquam apud Boeth. ita collocatum me invenisse memini; nam hic non pertinent p. 38, 9. 109, 1. et loci similes. Fortasse legend. est: Tum ego: Ista quid. inquam cons. ... quaeso te. Alibi quoque verb. dicendi intruserunt scribae, vd. Comm. in Top. Cic. p. 365, 23. Quam nihil accus. [Top. cap. 13. 14.] autumas male (vulgo aut. dicis m.) mereri. Emendo statim Virg. Aen. XI, 24. Ite ait egr. in Ite agite egr. vd. V. 548. — ib. 32. sed salt,] Sententia: ,Quis ille est, qui haec, si non credere, saltem audire vult?' - p. 84, 5. Meliaribus ... trus. De verbo simplici pro composito, ut aiunt, supra p. 119. ad I, 1. iam dictum est. Quaeritur autem, cum in altera enuntiationis membro in codd. nonnullis si st., sed si st. et cum in A reperiatur, num adversativa quaedam part. in his mtorum vestigiis lateat. Fortasse Boeth. scripsit: Contra stud. quod quia in antiq. codd. Sa exaratum erat, facile in cum et si depravari potuit. - p. 88, 21. est quid. quasi] Pulm. quidem. Rtth. libri scripturam amplectimur, quod neque inter quidam quasi neque inter quasi quidam apud Boeth. verbum quoddam insertum invenimus, quod apud alios scriptores haudraro factum esse videri potest ex iis locis, quos laudat Stuerenburg. ad Cic. pro Arch. I, 2. p. 30., cf. II, 1. p. 19, 16. III, 8. s. f. V, 1. p. 98, 14. V, 5. p. 110, 6. Comm. in Cic. Top. p. 286, 42.

Carm. IV, 5. aper] Offendit prima huius vocis syllaba praeter aliorum morem producta, displicet etiam apri Vall. susp. ab praecedentes singul.; epitheton in illis vestigiis cum fortasse lateat, malo acri.

Cap. V. p. 86, 10. lex] Cum sequatur legal. torm., hoc verbum offendit, quare Vulp. nexus (num e coni. non constat) edidit, quod Notk. legisse videtur: so chárchare únde êo bûoh etc. Facillima emendatio nex est (cf. Lact. Inst. VII, 27, 3. Horat. Sat. II, 7, 83. Senec. Ep. 24.) et leg. tormenta tum cruciatus, vincula etc. significant. Ceterum lectio constitutae non spernenda est,

Carm. V, 3. regat, Sitzm. cf. Sen. Octav. 86. — 19. rara] Cod. A lectionem raro confirmat et Plan. (πᾶν ὅγε σπανίως ἡ φύσις ἔφδει, ἐκλῆπτον αἴφνης ἄνδρας ἀγνῶτας) et Col. ed. 1589. —

Cap. VI. p. 87, 3. uti quae Vd. ad II, 5. p. 137. ib. 16. delib. Vulg. delibare sine dubio Pulm. coniect. est. sed vd. de construct. p. 126. — p. 88, 28. prospexit] Simili modo restituendum est perf. e codd. ap. Cass. I, 29. devotio vestra... spatia, quae viredis antea licuerunt (vulg. licuerant) ... restituat; III, 9. decernimus, ut... de arte pulcerrima et quae situ fuerunt (fuerant edd.) obscura, antiqui nitoris possint recipere qualitatem. Infra autem p. 90, 27. bene se habet respexerit, et p. 111, 9. patefacit edidi, ubi vulgo male patefecerit receptum erat. - p. 89, 30. prof. . . nec. est/ Haec verba ut explicentur indiss. causs. connexione scriptor addit, sensus igitur est: "Hominum actus immutabili caussarum quodam ordine reguntur, qui ab immutabili providentia profectus ipse immutabilis sit necesse est.' Aliam sententiam expressit Notk. Tiu rihti sól nôte únvvéndîg sîn, vvánda si énnân chûmet fóne dero stâtûn providentia, qui hanc enuntiationem ad seriem ipsam retulit. — p. 90, 20. adiuventur Cf. III, 8. p. 145. - p. 91, 15. 4 v 8 e 8 c etc. 7 Sic ex Vall. emendat. scripsi, qui etiam hanc ανδοφς Ιερού σωμ. αίθ. έξ. proposuit. Apparet enim, versum quemdam in his litteris graecis latere; sed quis ille Philosophia excellentior sit iam quaesivit Notk. (Vvîsero chît si. Vvêr mág vvîsera sîn dánne sélbiu sapientia? Aber dáh sô chîdendo lêret si únsih humilitatem); alii Hermen Trismegistum, alii Sanctum quemdam auctore Freytag. intellegunt. Ceterum ait omitti potest, vd. p. 150. — p. 91, 17. regenda] Quod multo praestat vulgata, de confusione ger. et reg. vd. Drackenb. ad Liv. XXVII, 40, 2. Sil. It. V, 242. Markland. ad Stat. Silv. I, 2, 267. Virg. Aen. I, 340.— ib. 21., vd. p. 147. - p. 92, 15. expectans inepte codd. Vall., at eadem vox reddenda est Cassiod. III, 37. Quoniam caussarum vestrarum qualitas vobis debet iudicibus terminari, a quo expectanda [vulgo est spect.] magis quam imponenda iustiquique in carmin. Invenitur apud B. IV, 1, 7. — ib. 29. quisque codd. omnes, sed necesse est quisquam legatur, quod Kinderling. IV, 2. p. 73, 14. inculcari vult, vd. Billroth. §. 205. Krebs. Antibarb. p. 409., male etiam Comm. in Cic. Top. p. 380, 7. edd. ante Baiter.: velut iure quisquam plura bona paucioribus anteponit, qui quisque ex Einsied. cod. recepit. Infra aufertur sententia proba primus edidi. —

Carm. III, 14. Sed quis etc.] Planud.: ἀλλὰ τίς ἔσσυται ὅπερ οἶδε μαθεῖν; ἀλλ' οὖν οἶδε, τί δ' ὃ μὴ εἶδε ποθεῖ; Apparet igitur in Metophrastrae libro neque aut, quod etiam T2. praebet, neque et, quam vocem in Colon. 1589. inveni, sed at fuisse. — v. 18. quis repert. Colon. 1589.

Cap. IV. p. 105, 23. veniunt | Vulgatam lectionem Pulm. ex edd. vett. in textu posuit. Boeth. autem ex aliqua re evenire non videtur dixisse, sed sive ven. sive proven. ct contingere ex re (V, 5. p. 110, 22. 6. p. 114, 21.), sive proficisci de al. re (ib. p. 114, 26., alii ab al. re prof. [Cic. ad Fam. V, 5 etc.] scripserunt), neque apud alium quemquem me hoc legisse memini. De formula usu evenire et similibus, quas vulgo latinas putabant, cf. Cic. Cat. mai. III, 7. ib. Otton., ad Fam. III, 8. ad Attic. VII, 26. Madvig. ad Cic. de Fin. V, 2, 4. p. 106, 4. ne illa quidem De his particulis, quae eamdem significationem habent, quam nostrae auch nicht, nuper egregie disputavit Madv. in Excurs. III. ad Cic. de Fin. (p. 816 - 26.), et ad II, 26, 82. p. 282., ubi Vir ille D. optimos scriptores nec — quidem (vd. Iahn. ad Virg. Georg. I, 126. Hess. et Pabst. ad Tac. Dial. X, 1. Intpp. ad Cic. Cat. III, 24. Cat. mai. IX, 27.) non dixisse bene docuit. Cf. etiam Fabri. ad Liv. XXIII, 30, 10, qui Liv. et ne ... quid. pro nec .. q. dixisse multis exemplis testatur. Apud Boeth. haud raro in serioribus codd. nec pro ne invenitur, sed vett. (praesertim A) uno loco excepto II, 7. p. 37, 20. ubi ne . . . quid. necessario legendum esse Pulm. iam cognovit eiusdemque coniect. nunc H confirmat, semper ne ... quid. praebent, qua de caussa III, 9. p. 56, 8. III, 11. p. 65, 27. IV, 2. p. 76,

25. et hic lectionem nec a Vall. receptam correxi. III, 11. p. 66, 5. 67, 2. IV, 2. p. 75, 1. IV, 6. p. 91, 15. idem cod. A veram iam a Pulm. et Vall. defensam scripturam servat. Apud alios quoque recentiores scriptores codd. boni ne...quid. pro nec tuentur, vd. Cass. IV, 36 etc.

p. 107, 9. Ille enim eminus legitur in A, quod ob sequens vero non improbo.— ib. 27. nam] Cf. III, 4. p. 47, 22.—

Carm. IV, 5. credunt Colon. 1589.

Cap. V. p. 110, 6. quiddam] Sic bene Vall. codd. vd. III, 2. p. 42, 22 etc. —

Carm. V, 4. 5. verberatque ... enatat Lugd. 1490. sola. Cap. VI. p. 112, 15. Negue enim deus Ita praecunte Vall. edidi, sed praeserenda mihi videtur cod. A lectio, cum scripturae et neque deus et neque enim deus, quae in paucis tantum libris legitur, ex ea facile ortae essepossint; vd. p. 134.; si deus tollitur, ex antecedentibus verbis divina m. supplendum est. — p. 113, 7. praesent. defendit Notk.: Vvíle dû bedénchen sîna gágenvverte fone dero er iz állez vvéiz: sô ne chîst tu etc. ib. 24. necessarie | Nescio cur intpp. omnes hanc vocem, quae est codd. omnium, expulerint; invenitur eadem ap. Ciceronem (de Inv. I, 29, 44. etc.), et ab altera forma (necessario) nil differt, nisi quod fortasse antiquior fuit, eamque recent. scriptores iterum in usum receperunt, nam saepius hos verba antiquiora a scriptoribus aureae et argenteae, ut vocant, aetatis neglecta iterum induxisse neminem fugit. Num III, 10. s. f. securo in usu fuerit, non constat, quam ob rem formam quotidianam in textu admisi. - Infra p. 114, 16. voluntarie vulgo legebatur, quod e codd. meis in voluntate mutavi, vd. Plaut. Mil. gl. II, 5, 40. voluntate ibis, Liv. XXII, 21. excessit volunt. Caes. b. g. I, 39. Var. lect. voluntario in codd. meis non reperi, et dubium sane est, num ea forma quis unquam usus sit, nam Liv. I, 30. an. voluntario traxere nunc voluntarios editur. Ceterum voluntarie apud vett. quoque scriptores inveniri non videtur, sed apud seriores tantum; vd. intpp. ad Caes. b. c. III, 91. — v. 17. tum?

Verba tum et tamen saepius permutata sunt, vd. V, 4. p. 107, s. f.; hic tamen nullo modo ferri potest, nam quamvis tam. (= wenn auch jedoch, obgleich jed.) alibi nusquam, ut videtur, reperitur, quum in quamvis iam cadem notio insit, quam verbis doch, jedoch additis exprimimus. Apud poetas in prodosi nonnumquam quamv. tamen poni negari nequit, sed tamen semper ad apodosin referatur necesse est, ut in hoc Horat. loco: Sat. II, 2, 29. Carne tamen quamvis distat nihil hac magis illa, Imparibus formis deceptum te patet. — p. 115, 20. aliud] De confusione verborum ille et alius vd. Orell. ad Cic. de Fato I, 1. p. 219. not. 6. Beier. ad Off. III, 33, 119. Madv. ad Fin. V, 7, 18. Otto ad Cat. mai. XIV, 9., ubi Orell. bene alii recepit.

## METRA

## QUIBUS BOETHIUS USUS EST.

Thom. Wolf.: quot metrorum generibus et quoties singulis usus sit syntagma; in fine eius ed. (Basil. 1521.) — Th. Pulmaint Craneburg. de metris Boeth: libellus. Adiectus est primum ed. Pulm. Lugd. Bat. 1590., tum multis aliis, Sitzman., Hackianae 1671. Teubner. Lips. 1733. — Helfrecht. metror. Boeth. conspectus; vd. eius ed. (Cur. Regnat. 1797.) p. 117. — G. F. Grote: fend. gramm. II. p. 151.

I. Stropha elegiaca.

II. Hendecasyllaborum genus e prima pentametri parte et versu adonio constans, vd. Auson. Ep. 4.

$$\frac{1}{1}, \frac{60}{2}, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1},$$

III. Hexameter heroicus et tetrameter dactylicus Alcmanius.

IV. Hendecasyllabi phalaecii.

1, 4. III, 10. cuius vers. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. ex hendec. sapphicis constant: 'o' - ' | oo 'o - o

V. Anapaesti dimetri catalectici, qui nonnumquam dactylum, spondeum et proceleusmaticum admittunt.

VI. Glyconeus choriambicus trim. acatal.

$$\frac{7}{1}$$
, 6. II, 8. III, 12. IV, 3., cuius primus quisque pes [excepto 30.?] trochaeus est. V, 4.

VII. Adonius.

$$\frac{1}{1}$$
,  $\frac{1}{7}$ .

VIII. Trimeter scazon. acatalecticus.

IX. Asclepiadeus et Pherecrateus.

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \frac{1}$$

X. Versus sapphicus et Glyconeus.

XI. Anacreonticus dimeter catal. et Pherecrateus.

XIII. Vers. Sapphicus.

XIV. Stropha iambica.

XV. Tetrameter dactylicus. (vd. Grotef. §. 108. 142.)

XVI. Trimeter iambic. et pentam. elegiac.

XVII. Phalaecius hendecasyllab. et logaoed. Alcaicus.

XVIII. Trimeter dactyl. hypercatal. et Pherecrateus.

XIX. Dimeter iamb. Anacreont.

XX. Asclepiadeus et iamb. dimeter.

XXI. Hexameter heroicus.

XXII. Tetram. dactylicus Alcmanicus et dim. iamb.

XXIII. Dimeter trochaicus et Pherecrateus.

XXIV. Phalaec. hendecasyll. et pentam. elegiac.

XXV. Versus qui basin Sapphic. Alcaicamque habent et adonio finiunt.

XXVI. Versus Alcmanicus cum Ithyphallic. coniunctus.









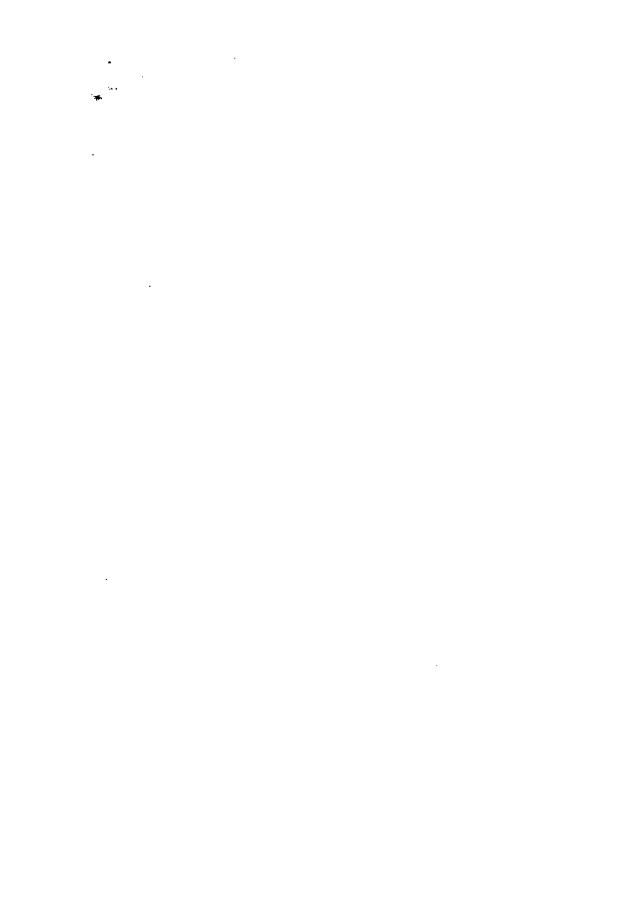

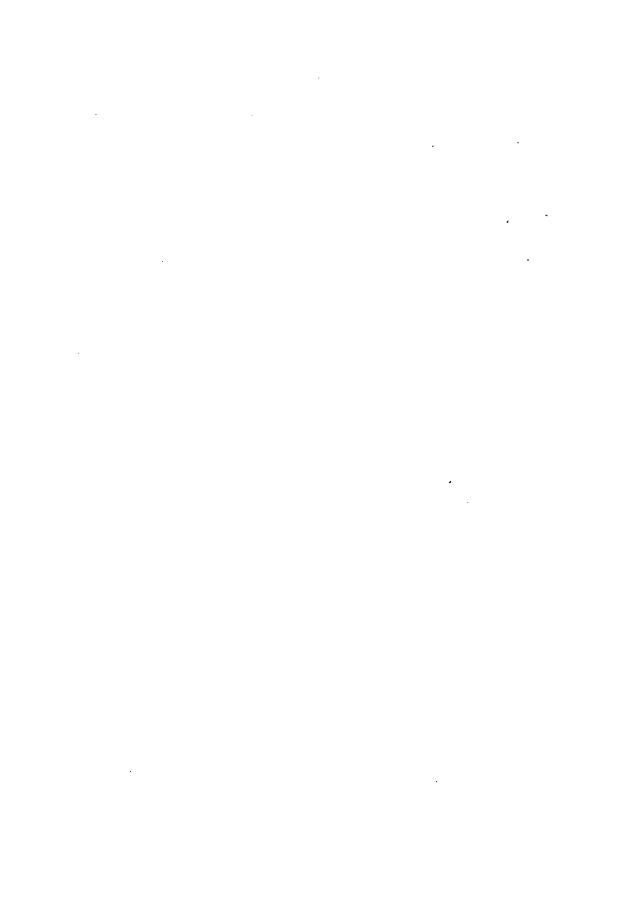

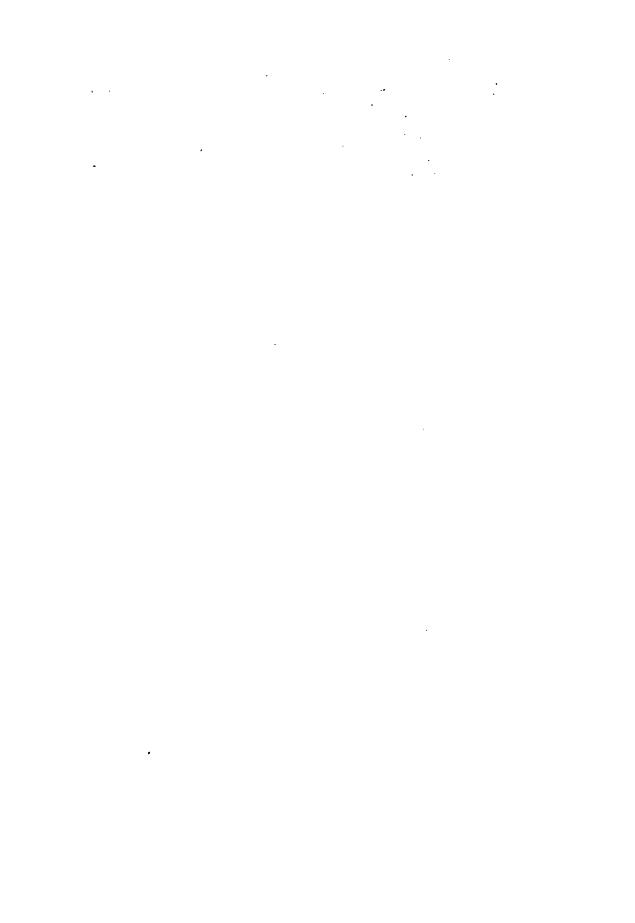

• . . • ·. •

